

Pass. 1058

LIOTECA NAZIONALE NTRALE & FIRENZE &

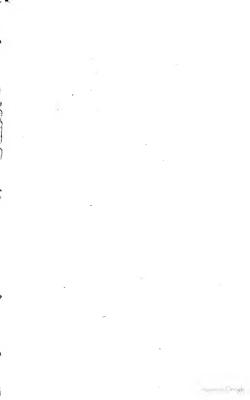

# **OPERE**

ବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟ

D I

# D. BATACCHI

VOL. III.

La rete di Vulcano



# **OPERE**

DI

# D. BATACCHI

VOLUME III.

La rete di Vulcano

LONDRA 1856.



### LA RETE

# DI VULCANO

#### POEMA EROICOMICO

. . . Coenae fercula nostrae Maline convivis, quam placuisse cock. MART. . . . . . Le Dieu des combats, Qui fut bien sot, ne fut pas Le plus sot de l'aventure.

PIRON dans la Pincette.

## CANTO L

#### ARGOMENTO

Al Faretrato Figlio il suo desio Scopre Venere; ei nega; e altor concede Che sa che padre gli è dell'armi il Dio; Della tresca di lor Vulcan si avvede, Ne sgrida in van la Moglie, e in petto il rio Sdegno celando, volge a Lenno il picde; Il Dio di Pindo dall'eccelsa parle Vede ignudi giacer Venere e Marte.

Fin da quel di, che l'Apo'lineo fuoco Sorse improvviso a riscaldarani il petto, l'argnto scherzo, le faeczie e il gioco Fur ue' mici carani il più gradito oggetto: Crebbe il genio bizzarro a poco a poco, Ed il flagel di Giovenale stretto, Tenni senpre la destra in esercizio Sulla vile iguoranza e l'empio vizio.

Godea la Musa ad un impiego addetta Per natura e per uso a lei si caro, Ma il vizio e l'ignoranza alla vendetta Contro gli scherzi ed il flagel si armaro; Sull'arco era la viadice saetta: Quandi ella per trovar qualche riparo A me la piva disdegnosa volse, E in prolondo silenzio si raccolse. La voce all'aure disciogliendo alfine Ed al silenzio ed al piacer v'iuvita, Voi che ascoltate i non fimati accenti Date le orecchie facili e clementi.

Anici, compatitela, è fancinlla Ancor novizia nella professione, Le manca l'esperienza, e da citrulla Dice sovente qualche farfallone; E quando il cervel suo qual ruota frulla Non si prende veruna soggezione, Nè bada a ciò che lice, o non conviene, Ma getta là come le vien, le viene.

Però se fosse mai fra chi l'ascolta Qualche smorfioso e tristo bariapile, Abbandoni il suo posto questa volta Per non sentirmi sollevar la bile. E la bigotta in mille vizii avvolta Che vnol passar per verginella umile Batta il taccone per la via più corta, Che di tal compagnia poco c'importa.

Ma voi restate, o belle giovinette, Cui ferve amor nel turgidetto seno; Voi da Cupido ai molli scherzi elette Il di lei canto proteggete aimeno: Giovani e voi, cui fresca età permette Alla dolce passion di sciorre il freno, Datele planso, e qualche forte pugno Piantate a chi la critica nel grugno.

Poichè a dispetto sno fu maritata

Diva al Diva al Div Magnano,
Contro il deforme suo consorte insta
Giurò, nè fu quel ginraniento vano,
Che a tutto suo poter sempre ingegnata
Si savia di mandarlo a Cornazzano.
Ohl in certe cose poi, quaudo ha promesso,
È troppo pinntiale il gentil sesso!

Ma lungo fora il dir con quanti e quanti Dello sciancato Dio macchiava il letto, E pria che far la serie degli amanti Che arsero per colei d'impuro affetto, Quante tornan direi dopo oggissanti Egizie rondinelle al patrio tetto, Basta soltanto dir che Citerea Ne dava inlino a chi non ne volea.

Nou serbò alcun ritegno, e fra le genti Del mondo infin fu putta da strapazzo, Ma temendo le lingue maldicenti, E di trovarsi un giorno in imbarazzo, Che in Cielo ancor vi sou certi insolenti Che rovinan la fama per sollazzo, Limitarsi risolse a un solo annante, Che a torle il pizzicor fosse bastante.

In tal pensiero al proprio figlio Aniore Ricorre un giorno, e a lui così ragiona: Figlio, la rea cegion del mio dolore Tu ben sai quanto è grave; sh se ti sprona Giammai pietade, toglimi al tigore A cui sordo il tonante mi abbundona; il nodo a sciorre io l'ho pregato invano, Che abboritto mi stringe al Dio Vulcano.

Poco è il saper che di orrida figura è quello zoppo can di mio Marito, E che mi mette orror non che paura Quando vuol farmi un amoroso invito, Ma ciò che più da femnina si cura è che essendo impestato e inverminato è buono sol da far da testimonio All' opera miglior del matrimonio.

Ed' io che fin da piecola fanciulla ' Dell' ozio virginal vissi nemica, Servir oggi dovrci d'erba trastulla Per un che non è buono alla fatica? Un che comincia, è poi conclude un nulla Farà che sazia Citerea si dica? Ah no: ch' io vo nel letto maritale Forza di schiene al mio desire eguale.

Già tua mercè nel basso mondo andata Son mille volte a far la mia vendetta, Con i numi del Ciel I'ho rimovata, Ma non è ancor a genio mio perfetta, E benchè abbia Vulcan fronte si armata Da resistere a prova di saetta, Nè più corna trovar ei possan loco, A quel ch' ei merta parni sempre poco-

Ma sento che nel Ciel si fa un hisbiglio, E un certo chiaccherar che mi dispiace, E mi vedo vicina al gran periglio Di perdere l'onore o la mia pace, Onde credo che sia miglior consiglio Cercar per altra via cio che mi piace, E porre un tappo in bocca a questi Dei Che ciarlan tutto il di dei fatti nici.

A Momo, quella linguaccia da tenaglia Vaspargendo di me certe cosette...
Abbiamo tra di noi tauta canaglia Che fa la spia, che scrive le gazzette...
La lingua di Minerva cuec, e taglia
Tu sai ben come! quelle bocche strette
Della suora d'Apollo, e di Giunone
Mi han messo, a dirti il vero, in apprensione.

Io che salvar vorrei la capra e i cavoli Sicome poco dianzi ti ho narrato, Nè-di bagascia per unir de pavoli Faccio il mestier, ma sol perchè mi è grato, Voglio che il modo infra di noi s' intavoli Onde trovarmi un fisso impunorato, Che senza dar motivo a chiassi e a scene Faccia la parte sua come conviene.

É in Cielo un certo Dio che da bravaccio Turbido il ciglio, e fiera ha l'andatura, Porta folte basette in sul mostaccio, Ed un lungo spandone alla cintura, Veste di ferro, e tien lo sendo in braccio, Minaccioso e terribil di figura, Marte si chiana, e sulla bassa terra Soprintende alle stragi ed alla guerra.

Tempo fa con quel nume ebbi che fare, E si forte di schiena il ritrovai Ch'io, che son io, non ho trovoto parc, Ma troppo poco un tal piacer gustai: Un'altra volta lo vorrei provare, E se tenera madre ognor ti amai, Possente nume in favor mio t'invoco, Fa che egli arda per me di un nuovo foco.

Qui tacque. Amor la filastrucca udita Pensoso resta; ed ella: All' nopo estremo Non manearmi, riprende, ah prouta aita Se tu mi neghi... In grave tuon, vedremo, Replica Annor; ma così oscena vita Signora madre quando finiremo? Sono stanco di udir in cielo ognuno Nominarmi figliuol d'un po' per uno.

E giusto non mi par, mentre lavora Nella bottega sua Vulcan confitto, Se la sposa infedel lo disonora Che protegga il suo figlio un tal delitto; Dalle fatiche e dallo stento ognora Non è alibastanza il genitore afflitto? Anche troppo finora io m'accordai... No, soccorso da me non sperar mai.

Anzi mi pento se fui tanto ingrato Contro di lui: mi crede innocentino; Torna la sera stanco e affaticato, Mi prende in collo, e dice, o hel bambino, Tieni, e mi dona i chicchi, il buccellato, La trombetta, il fantoccio, il calessino, Nè sa che io son, benchè di barba scemo, Un figurin da maneggiare il remo.

E poi falso è l'esposto; e qual potrai Per mostrarlo impotente addurmi prova? lo sno liglio non sono? or tu se in sai, Argomento si valido riprova: Se insiem con esso così mal ti stai, È perchè schizzignosa ognor ti trova; E un eroe valoruso in letto il credo Se al naso è ugual quell'arme che non vedo-

E chi mai t'invaghisce o madre? Un nume Che io soglio odiar con l'universo intero, Contrario a me di voglie e di costume Quanto esser può la culla al cimitero, Che superbo di se troppo presume, Coi deboli intrattabile ed altero, E che vicino a qualche gran cimento O fugge, o 'trema come canna al vento.

A questi detti il cuor battendo in seno Della dea d'Amstanta afflitto e inquietto, Dunque si poco, a lui rispose, io peno, Che il duol crescer mi debba un tno divieto? Na, più tacer non voglio: il petto ho pieno Di gravoso importante alto segreto; Sapnilo, o più crudele in fra gli Dei, Tu del sozzo Vulcan figlio no sei.

Folle; quel Dio, cui sottoposto è il mondo Cre regola a sua voglia il re de' numi, Che fa sentir di sua potenza il pondo In terra, in cielo, al re dell'onde, ai fiumi, Che penetro nell'erebo profondo, Avrà tal padre, e di si rei costumi? Mira gli stemmi suoi, pale, trepiedi, Schidion, saette, e anelli per i piedi. A quel che chiami padre tuo non preme Divinitade e onor, pochi quattrini Cerca magnano vil mettere insieme Rattoppando paioli ni contadini; Si che nascesti da più nobil seme, E quella voglia altera ove tu inclini Che ognuno sia dai dardi tuoi percosso Mostra che sei figlinol d'un pezzo grosso-

Marte è il tuo genitor, quel Marte appunto Percui tanto pregai a suo favore, Cuel forte Dio, che ad alta gloria è giunto Per il coraggio suo, pel suo valore, Quel Marte che da me brami disgiunto, Contro cui mostri aver tanto livore, Meco vita ti diè, te lo assienro, E all' onda sacra dello Stige il giuro.

Or s' io ricerco di tornar qual fui Di si degno amator amica e amante, Niegherà l' opra Amor de' dardi sui, Ed avrà enor di selce o di adamante, Saprà spregiare il genitore? a lui Surà nell' ira sua sempre costanta? Vorrà la madre come vil bagascia Esposta degli amanti al piglia e lascia?

Per quanto poi riguarda il mio marito, Credimi, avrà dicatto lo star cheto; Che se egli fosse mai cotanto ardito Di fare il bell'umore e l'indiscreto, Sappi che il gran Tonante imbestialito Vorria darli dal ciel bando e divieto, Ch' ei l'odia da quel di che il ferraiuolo Per venire al gran pranzo prese a nolo-

lo quella son, che freno il suo desio, Tento che lo comporti, e il reggo in picdi, Far nol dovrei, lo so, ma temo anch' io Di scapitar nel mio decoro; vedi Che s' ei lo scaccia, e se non e più Dio, Vulcan resta un pezzente, un pelapiedi, E suoneria più ingrato a questo orecchio Il nome di mogliera a un ferravecchio.

A questi accenti mato, e stupefatto Per maraviglia resta il Dio Cupido, Spalanca, e fissa le pupille astratto, Gridar vorria, ma soffocato è il grido: Suol rimanere in si ridicol atto La civetta, se casca giù dal nido, Quando risplende il sole in mezzo al polo Balorda il guata, e non dispiega il volo.

Ma riflettendo della madre al detto Che egli è figlio di Marte, a poco a poco Di nobiltà tutto il catarro ha in petto Cui la vantata austerità dà loco, Già per lo zoppo nume onta e dispetto Sente, già il burla, e se ne prende gioco: Così ammesso il plebeo tra ricche genti Manda al diavol gli amici ed i parenti.

Në il saper che è bastardo, e ch'egli è nato In virtù di un legittimo adulterio Gli da gran peua, come quel che è usato A veder tra gli Dei tal vituperio: In guisa tal tra noi non è stimato Egnalmente da tutti un affar serio; Vogliono i preti che un gran fallo sia, E gli zerbini una galanteria.

Di confentar l'amata genitrice Risolve il Dio d'amore, e giel promette: Sarai, madre, dic'ei, sarai felice, Vincesti alline; omai ti si permette Che tu gusti la solita radice Del habbo bravazzon con le basette; Volo a servirti. Venere sorride, Ne l'aspro duol più in seno il cor l'ancide. Nè grari andò che tutta graziosa la amabil figura e lascivetta Del tradito Magnan la bella sposa Sul cocchio tratto da una coppia eletta Di candide colombe usci pomposa Dove Gradivo ritrovar si aspetta; Là quant' abbia di vezzi e leggiadria Tutto mostrare al Dio guerrier desia.

Per risparmiarmi adesso una pittura Di così bella e vezzosetta dea, Si rammenti ciascun quella figura Che gli sembra una vera Citerea; Nè importa che sia tal da far paura, Da tirarle aranciate, e dirle bea, Che ognuno in questo mondo ha i gusti suoi, Quella che piace a me, non piace a voi.

Lieve le ponga e fluttuante vesta Che ne scuopra le mamme alabastrine, Ed imit la neve che si arresta Sulle gelate ognor pendici Alpine, Di rosato color la sopravesta Abbia spyrsa di gemme peregrine, D'un azzurro color mirisi tinto Il sottil manto, il bel coturno, e il cinto.

Serto di rose e mirto in modo adatto Le adorni il crine... in verità finora Detti non lieve segno d' esser matto Nell'abbigliar così chi v' innamora. Se quel vestito, che il avete fatto, Che del fondaco al libro è acceso ancora, Le mettete, farà per meraviglia Stringer la bocca ed inarcar le ciglia.

Mentre si mostra tal la bella Diva, Il tristarello Amor stassi in aguato; Quando ecco verso di Ciprigna arriva Con minacciosa fronte il Dio soldato, Fassi Venere allor tutta giuliva Che si vede appressar l'oggetto amato, Amor lo strale intanto adatta all'arco, E il nuovo genitor attende al varco.

Già il terribile Dio delle stoccate
Al cocchio di Ciprigna accanto passa,
Sfondano riverenze replicate,
E si bel volto d'annuirar non lassa,
Ma mentre volge al binnoc sen l'occhiate,
E Venere le mamme alza ed abbassa,
Scocca lo stral del nume feritore,
E colpisce Gradivo in mezzo al core.

La Dea di Cipro stringe l'occhiolino, Quindi un posto nel cocchio a Marte dona, Ei nou cape in se stesso, e a lei vicino Amor le chiede, e sol d'amor ragiona: Sen vanno a casa, e al dolce gicolino Un fervido desio tanto gli sprona, Che presto ebbe Vulcan sotto il cappello Materia da far manico al coltello.

Da principio la tresca fu segreta, Che Venere un tantin di soggezione Avea del Zoppo, e ligia e mausneta Di prenderlo cercava con le buone, Ma dei riguardi poi passo la meta, E prese il sopravvento al Dio minchione, Gli fece il gallo, in un calcetto il messe, E Marte in casa a tutte l'ore ammesse.

Il Zoppo in verità l'intendea male, E gli spiacea quell' orrida figura Trovar vienna al letto maritale O tornasse di giorno o a notte oscura, Ma fingeva di por tutto in non cale Che ne avea soggezion più che panra, E tra i denti rendea mezzo arrabbiato Al di lui bea venuto, un ben trovato. Ingrossava la pillola nel seno, Ervare un rimedio avria voluto Onde calmar di gelosia il veleno, Che temer lo facea d'esser cornuto; Invan di dolce tenerezza pieno Ei richiese ad Amor consiglio e rijuto, Che sapendo che padre a lui non era Stava d'accordo a corbellar la fiera.

Ma gonfia gonfia, ei non potè più stare, E una sera nel letto alla consorte Disse, quel bravazzon tu dei scacciare, Ch'io non voglio da lui le fusa torte; Che ei ha che far per casa un militare? lo so quai panni certa gente porte, Mi è noto che sa dar certe stoccate, Forse un po' troppo al gentil sesso grate.

Alle corte, Ciprigua, io ti conando, E il cenno d'eseguire avverti bene, Che di mia casa abbia al più presto bando Marte, c...Finiam, diss'ella, queste scene. Credi tu dunque aver, Zoppo nefando, Poter sopra di me? s' io veggio bene, Principieresti una cattiva nanaza Col darti meco l'aria d'importanza.

Rider mi fai quando ti nostri ardito, -E far pretendi in casa da padrone. Eh tralascia quest' aria di marito, Che mal ti si convien, vecchio buftone; Abbi cervel, pidocchio rivestito, Attendi al tuo martello, al tuo carbone, Sai che i calzoni in casa d'un spiantato Una ricca consorte ha ognor portato.

Sappi che t'odia il nostro re, ch' io sola L'ira nel cuor di lui calmo ed arresto, Ma soltanto ch' io dica una parola, Pensaci bene, hai fatto del tuo resto. L'escluder di qui Marte, ella è una fola, il nostro è amor platonico ed onesto. E di che temi, testa di stivale? Lo so ben io, che qui non v'entra male.

Sembra il discorso al Dio del fuoco strano Ma pur convien che inghiotta il gran hoccone; Ei sa che a Giove ognor ricorse invano, E Ciprigna chbe sempre la ragione; In là si volge, brontola pian piano, E di tornare a Lenno si dispone, Per non mirare almen con gli occhi suoi La sna vergogna ed il trionfo altrui.

Pien di rabbia parti, che il cielo ancora Non tingca l'alba di color di rose, E Venere a colui che l'imamora La sna partenza per un messo espose, Marte non perde tempo, e caldi ancora Trovò i lini, ove tosto si ripose, E dopo dolce pugna in fra di loro, Fecer contenti il sonnolini dell'oro.

Risvegliossi la Diva, e il sno diletto Si striuse al seno, e poi che vide il sole Splender fulgido in cicl, piena d'affetto Dolce il baciò nel dir queste parole: Di Cipro al villereccio sno ricetto Quella che ognor ti adora oggi andar vuole, Ed il tempo seren la spinge, e invita A non lasciar la dilettevol gita.

Ma la lusinga amor, che questa via Non dovrà far da te disgiunta e sola, Nè le torrà sì dolce compagnia Quel guerriero furor che a lei t'invola. Sarò tuo, ci risponde, anima mia; E lasciau frettolosi le lenzuola. Marte l'armi s'adatta, e pronta e lesta La bella Diva a dipartir si appresta. Le candide colombe al cocchio unite Per l' etereo canmin sciolgono il volo, E del nobile peso insuperbite Scorron fastose per le vie del polo: Le piume di viv' auro colorite Scuote degli amorini immenso stuolo, Altri siede al timone, altri scherzando Va in larghi giri intorno al cocchio errando.

Già in mezzo all' onde ai fidi amanti appare La Cipria terra che di scogli intorno Cinta, trattien il procelloso mare Dall' offender coi fiutti il bel soggiorno, Quivi di bionde spiche ed uve rare Versa la copia a larga mano il corno, E in ogni tempo quasi in propria sede Fecondità ricchissima vi siede.

Giungonvi i unni, e vaga collinetta Apre lor di natura ampi tesori, La tra i virgulti e tra la molle erbetta Ridon variati in mille guise i fiori, Ergono al ciel qua la fronzutta vetta Gli alberi, asilo degli estivi ardori, E discende fra i sassi garruletto Da fonte cristallino il ruscelletto.

Colà sorpreso il passagger vedra Di reggia villa torreggiar le mura Dolec delizia dell'Idalia Dea, Di cui fu sempre la più grata cura; Sopra immense colonne ella si ergea Di parii marmi, in nobile struttura, D'aurati fregi e simulacri intorno Era il prospetto riccamente adorno.

Come ad umile ancella si conviene, La bella Diva e'l caro ospite accoglie La confidente di Ciprigna Acmena, E gli introduce nell'aurate soglie: Marte ammira il palagio, che contiene In se quanto appagar potea le voglie D'un magnifico lusso, e quanto apprezza La gentile eleganza, e la mollezza.

Isi l'oro e l'argeato, e quante invia L'indico Gange gemme rilorenti, Al cui fulgor sovente si disvia Senno e pudor d'ille feminee menti, Isi il libico avorio comparia, La pallid'ambra, e d'alto eran pendenti, Luce ad accrescer pei notturni balli, In auro accolti i lucidi cristalli.

L'opere dei pittor più celebrati La ricchezza ne accrescono e il decoro, Son le pareti e i ricchi letti ornati Di serici dammaschi, o del lavoro Che nei galici ildi avventurati Forma la man che alterna e seta ed oro, E i morbidi solà, che delle danne Sazian di furto l'amorosa fame.

Mentre Ciprigna e 'l cupido amatore Errando vanno in questa parte e in quella E vibra il faretrato Dio d'amore Più ardente ai petti for la sua favella, Volano quai momenti brevi l'ore: Ma già il pranzo dispor fatto ha l'ancella, Già tutto è pronto, e già la coppia amante Si pone a mensa l'uno all'altra avante.

D'ambrosia le pietanze non curate, Onde l'uso soverchio gli distoglie, Furon negli aurei piatti a lor portate, Dell'appetito a satollar le voglie Le più rare vivande e deligate Che il vasto mar, l'aria o'lu terra accoglie, Onde certi hoccon Marte facea, Che un frate, con rispetto altrui, parea. Non di nettare il lucido biechiere, Ma od d'autico ciprio vin s'empia; E a Venere, dicea Marte nel bere, Non può trovarsi il meglio in fede mia, Questo non è di quel che per mestire Mercante ingannator sovente invia; Vin corso è quel con pece mescolato, Poi col nome di Ginro battezzato.

Compito il prauzo il nume Spadaccino, Qual ferro tratto dalla calamita Sorge, e si pone a Venere vicino E coi baci d'amor l'opera incita. Già tra i baci, il discorso, il caldo, e il vino, Avea la cotta Venere svestita, E rosso come un gambero Gradivo Era di mezzo il suo giudizio privo.

Ma sorse alfin la vaga Citerea, Sorrise, ed all'amante indi propose Se nel giardin con essa andar volea: Il tuo volere è il mio, Marte rispose. Secande la fida coppia ove spandea Gli odori il gelsonin misto alle rose, E dove i ligli suoi piage e colora Delle tinte più vaghe estrania Flora.

Di folte piante amabile boschetto L'ombra spaudea su praticello erboso, Ove in plimbeo canale in pria ristretto Cadea nel marno un fonte romoroso; Sofà d'Idalio mirto almo diletto Offria agli amanti e comodo riposo, In faecia ad un vial, ch'ivi s'apria, L'occhio stancando con immensa via-

Di mille piante tra il fronzuto crine Ripeton gli augelletti i lor concenti, Veggionsi biancheggiar sulle colline, E le placide agnelle e i pingni armenti, Nell'arenoso ed umido confine Del mar vedeansi ire scherzando i venti L'onda increspando, e procellosi e infidi Guerra portare a men beati lidi.

Dal vago praticello in ogni parte Simulacri di Fidia eccelso onore Ergonsi, e mostran tutti a parte a parte I misteri sacrati al Dio d'Amore. E henche muti, si gram pregio ha l'arte, Con faconda eloquenza in ogni cuore Instillan dolce e fervido desio D'un sacrificio al faretrato Dio.

Ginnti gli annanti in così ameno loco Sopra la molle erbetta si adagiaro, Temprando all'ombra dell'estivo fuoco L'ardor, na d'altra fianima ardendo al paro; Vaga Ciprigna dell'amabil giucco Tolse il vel che copria le mamne avaro, E dell'armi, lucenti a un tronco feo Consacrato ad Amor, Marte un trofeo.

Poi tutto pien d'un fervoroso affetto Alla sua Diva egli si appressa e dice: Oh quade accolgo in sen dolce diletto! Quanto in si ameno loco io son felice! Grazie ti rendo se un si hel prospetto Entro dei regni tuoi veder mi lice, Ben si può dir che in se la Cipria terra Bellezze ugnali al nostro ciel ruiscerra.

Mira, Ciprigna, il praticello ombroso Ove ridendo in mille guise i fiori, Pare che dican; questo loco ombroso È consacrato ai fortunati amori. Non già per l'ozio o per il vil riposo Furon creati questi delei orrori. Tace, l'abbraccia, e fin dal cutor sospira; Ella eon occhi l'anguidetti il mira. E poichè al seu lo striuse, e la vezzosa Bocca alla guancia del suo bene unio, Dolce forier dell'opera amorosa Un dolce bacio risnonar s'udio: In sull'erboso letto ella si posa Ripiena il seu d'un tenero desio, Ed alza con la destra delicata L'estremo lembo della gonna anrata.

Ma Gradivo esclamò, che fai? che fai? Quella veste importuna a che non togli: Barbara! Al tuo fedel celar vorrai L'alta beltà che nelle membra accogli? Fa' che un torrente di piacer dai rai Mi seenda in cor... l'invida gonna togli E gli ascosti tesor senza alcan velo Mostra, e l'invidin la natura e-il cielo.

Così dicendo del desio sospinto
Di propria man l'odiose vesti toglie,
Ed i trenuli veli e il rosco cinto
Palpitando e tremante a lei discioglie,
Già il bianco lino ond'è il bel corpo avvinto
Cade, e l'accende di più calde voglie;
Ella il cui seno il cieco figlio ancide,
Il soffre, e dolce il gnata, e dolce ride.

Sparsi sul prato gli Amorini intento Movono festosi a lieta dauza il piede, Altri dorme, e di chi gli siede accanto E di lacci il ricinge non si avvede, Altri sciolgon la voce al dolec canto, Altri l'arco prepara, altri le tede, Alla marmorea vasca il volo drizza Altri, e qual pesce vi si immerge, e guizza.

Chi stringe in mano pieciol pomo aurato Si pone al segno, e cautamente il tire, E il segue incerto, fin che al destinato Foro aperto nel suol cadere il mira E chi le membra di sudor bagnato Pennuto globo per lo ciclo aggira, Lento or l'attende, ed or lo segue in fretta, E la palma gentil fa da lacchetta.

Curvo e in ginnocchio, del compagno in seno Che siede, cela alenn la bionda testa E la man tien nel tergo, altri il terreno Lieve preme, e il percuote, indi con presta Fuga s' invola; ei dal giocoso freno Sorge, e qual vuol tra i circostanti arresta, Ma se a scoprir non ginnge il percussore Torna a far penicaza dell' etrore.

Il curioso pueril costune
Del Dio guerriero all'armi alcun ne tragge,
Ma si spaventa al sanguinoso luate,
Ch'avvien che Ttronco, e T'suol intorno irragge
Del gran cimier le vario pinte piume
L'allettan, mentre indietro si ritragge,
Torna, e il timor s'invola a poeo a poco
In man lo stringe, e se ne prende giucco.

Altri del brando curioso mira

Di quante gennne è il ricco pomo adorno,

Poi fa di mirto un laccio, e lo raggira
All'anrata vagina, e all'elsa intorno

Qual destriero il cavalea, indi l'aggira
Di trotto, e di geloppo in quel contorno

Ed or se stesso al corso sprona e incita,

Ora dell'implia il suon coi labbri inita.

Venere intanto alla genial fatica Deleroso amante instiga e accende; Ferve l'opra di Amor, la selva antica Dei più fervidi baci il suono intende, Sciolto per man di voluttade amica Il prezioso umor muovesi, e scende Sollelicando i tortuosi giri Fra gli ancliti spessi e fra i sospiriMa il Dio di Pindo, che nel cielo avea Alla varcata la metà del corso, La via che gnida al imar prender volca, E ristringeva ai corridori il morso. Già qualche sottil raggio egli spandea Nel praticello, in cui senza rimorso Gingean Marte, è la Madre degli amori Il capo di Vulcan di muovi fiori.

Già di raggi coperto ha tutto il prato, E come quel che da gran tempo egli era Della Dea d'Amatunta innanorato, Benchè ver lui sempre crudela e fiera, Mentre attento rimira in ogni lato: E in quel boschetto vagheggiarla spera; Presso al finir deli' opera gustosa Del tradito Magnan vide la sposa.

Gridò dal ciel tre volte come un matto: Per Dio! cos'è cotesta porcheria? Na nou giunse la voce, che il gran tratto Di tante miglia e tante l'impedia. Più non sa cosa ei fa, rimane astratto, Lo tormenta la fredda gelosia, Gli cadon briglie e frusta, e alzando il collo Corrono i suoi destrieri a rompicollo.

Torna alline in so stesso, e ripensando A quanto avea di Venere scoperto Si rasserena, pone il dutolo in bando E spera farsi del secreto un merto; Fra di se tutto allegro borbottando Ecco il cammin, dicea, facile e aperto, Per goderni Ciprigna, o seco io sono Felice, o sbotro, e a lei non la perdono-

Mentre si dolce speme il enor gli empica E gli sembravan secoli i momenti, La già ripresa sferza egli movea Sopra dei quattro suoi corsieri ardenti, Gli animava coi gridi, e lor tenea Sul collo i freni abbandonati e lenti, Talche in quel giorno fe' il cocchier divino Un par d'ore più presto il suo cammino.

A tanta novità rimase il mondo Pieno di meraviglia e di stupore Intempestiva dal tartareo fondo Surse la notte, e il ricoprio d'orrore. Il mezzo ai boschi, o in un vallon profondo Insiem col gregge suo resto il pastore, E il pellegrin deluso e timoroso Accusò i lenti passi e il suo riposo.

Risero i drudi, e si grattar la testa I vecchi inetti ni maritali offici, Che inabili a tener la loncia in resta Ne dan la colpa ni filtri e ni maletici, Ogni donzella garruletta e presta Corse alla porta e sui bilconi amici; Febo intanto distacca gli animali, E si leva furisso gli stivali.

Lascia il carro a traverso della strada, La stalla aperta, e il suo dover non cura, Ai cavalli non da bere ne biada, Ma in mezzo all'aria tenebrosa e oscura Pien d'un calda desio farza è ch' ei vada In cerca di miglior cavaleatura, Corre, e nel suo cammino amor sì il punge Che in brevissimi istanti in Cipro giunge.

Ma quivi intende che la bella Dea Insiem col Dio dell'armi era partita, Ma che di poco ella conginuto avea Le colomhe, ed al cielo era solita, Nou si sgomenta alla novella rea, Ed imprende del ciel la nuova gita, Ed ivi ginuto per la via più corta, Dà un"gran picchio di Venere alla porta. Ma qui s' arresta timida la Musa, Qual uom che guata dall' eccelsa ciniq Un' orrenda voragine, e confusa La materia mancar sente e la rima; Pure avverta se la eccordate seusa, Che meglio un' altra volta ella si esprima, Qual corridor ehe stanco dal viaggio, Dal plauso popolar prende coraggio.

FINE DEL CANTO PRIMO.

## CANTO II.

#### ARGOMENTO.

Il Nume della guerra si nasconde, l'Indarno Apollo amor chiede alla Dea, Pugna con Marte, e di Lenno alle sponde Presso a Vulcano accusa Cilevea: Come la Dira natasim mezzo all'onde Sposò racconta il Zoppo, indi la rea Denunzia a Giove, che il minaccin e stride, Vuol ferir Marle, e Momo gli divide.

Pria di seguir l'incominciato tema, È meglio che facciamo i patti chiari; Se-mai, come pur troppo il cor ue trena, In me trovate un altro padre Mari. Non mi esponete alla vergogna estrena D'accrescer la falange dei somari; Ditelo amici, che ad uscir d'indroglio Son sempre a tempo lacerando il foglio.

Se in guisa tal tutti gli sciocchi autori Che il mondo di libracci hanno impestato, se gli ignoranti versificatori Che il mestier delle muse han profanato, Sprezzando il voto degli adulatori, Un galantnomo avessero cercato luntile a mentir, non fora adesso Di tal canaglia ingombro il bel Permesso. A sostener la dolce Poesia Il Genio e la Ragion si affaticaro, Mano vi dicr l'amabile Armonia Ed il sottil Discernimento al paro, I suo dogni dettò Filosofia, I molli Scherzi poi vi si mischiaro, Ed i vizi a puntr di sferza armata La Satira dal Riso accompagnata.

Ma contrastaron sempre opra si bella, Il Capriccio, e la folle Presunzione, Le destaron irate aspra procella L'Ignoranza, e una cieca Ammirazione, Del Frizzo un'illegitima sorella Detta Freddura accrebbe la tenzone, Ed Oscuraro in mille guise intanto D'arte si bella il rispettabil vanto.

Ecco all' Italo piè da chi si fura Poggiar di Pindo alle negate cime, Ali torni! torni a prendersi la cura Il buon gusto, e ragion, di nostre rime, Dei poetastri la vil turba impura Che il coro Aganippeo tanto deprime, Paghi fischiata il lo del suo delitto, Principiando, se il merta, dal mio scritto-

Del Dio df Cirra al picchio rumoroso, yenere, che giaceva a Marte in braccio E dell'opre d'amor dolee riposo Prendea nel sonno, scnotesi, un abbraccio Stende all'amante in atto timoroso, E grida, Idolo mio, siam colti al laccio; Marte si sveglia, e alla novella strana Fa il volto del color della borrana.

Balzan di letto entrambi, e con altere Minece alla fantesca il Dio soldato Dice, corri al balcon, famuni sapere Chi è... ma senti... in pria dagli comiato: Siegue Ciprigna allor, fammi il piacere, Nasconditt, Gradivo, in qualche lato, Fintanto che costui ritorni via; Questi al certo è Vulcano o qualche spia-

Celarmi? dice Marte, e le basette Si stropiccia superbo, e allunga il collo; Celarni, e come e quando mai si dette Che desse Marte per la tena in crollo; Venga, chiunque sia lo metto in fette, O l'infilso col brando come un pollo; Affè di Dio ch' o farò qui nua scena... E batte un piede, e il ceppicon dimena.

A tai bravate, aggiunge il Dio spacene Di bestemmie una lunga illastrocca; Venere che ridurlo alla ragione Vorreibbe, mentre smaniasi, e tarocca, Pallida e mesta iunanzi a lui si, pone Dicendo, Marte, l'onor mio ne tocca, Se da un cieco furor vincer ti lassi A far senza alcun pro nascer dei chiassi.

Celati per pietà; che sarà mai Se in questo arnese qui Vulcan ti trova? Venir seco alle man certo potrai, Vincerlo ancor, ma questo alfin che giova? Il Zoppo fuggirà, ma fatta avrai Tu, Nume della guerra, una gran prova? Intanto, ahi lassa! scopriran gli Dei La mia vergogna ed i delitti miei.

Marte che per levarsi dall' impegno, Trova, nè gli par vero, un buon ripiego, Dice, per poco io calmerò lo sdegno, Che forza ha di comando ogni tno prego: Ma a lunga sofferenza io non m' impegno, Se costui si trattiene io gliefe frego; Così sbracciando va con brusca cera A rimpiattarsi dietro a una portiera. Si ricompon la scompigliata Diva, Poi siede, e prende in mano una calzetta, Ma già s' apre la bussola, ed arriva Il Nune d' Esicona in tutta fretta, Il grave affanno della voce il priva, E si pianta a seder sulla segetta, Ma tosto si alza, e disinvolto e franco Della anablie Dea si asside al fianco.

Venere il guarda, e dice: e qual fortuna A me conduce il regnator di Delo?
Perche in tal fretta e in ora così bruna?
Vi è qualche strana novitade in Giclo?
Febo tace, e tra se menzogne aduna,
Ed intanto l'adocchia sotto il velo,
Che male unita intta discopria
Tra i bei colli d'anor la lattea via.

Qual secra paglia al fnoco, il cuor gli accende Quel hel candore, e di abbracciarla appena Trattiensi, ma la man di furto stende Verso il hel sen che l'alma gl'incatena; La Dea di Gipro il suo desir comprende, E con un fiero sguardo lo raffrena; Con occhi appassionati ci la riguarda, E sospira qual tuona una bombarda.

No cara, ei dice alfin, niun altra nuova Dar vi poss'io se non che il vostro hello Che nel ciclo, ne in terra egual non trova " Acceso ha nel mio seno un mongibello. Pace questo cuor mio più non ritrova Se voi non cousolate il meschinello," Pietà Ciprigna... già voi m' intendete, Ho delle prove, che pietosa siete.

La Diva allor di non intender finge, E col discorso va di palo" in frasca, L' innamorato l' argomento stringe, Venere fa da gnorri, e non ci casca, Ma il fomite quel Nume allin sospinge In così fiera sensual burrasca, Che perde il senno, e di lussuria pieno La bacia, ed una man le inottra in seno.

Venere si alza furibonda, al petto La man gli pone, e il caccia a se lontano, È imposturando un onorato affetto, Vanne, gridò, vanne di qui lontano. È questo, anima rea, questo è il rispetto Che tu porti alla Moghe di Vulcano? Temerario, insolente, empio, facchimo. Mi hai tu forse trovata allo stradino?

Se persa la vergogna ed il rossore Ardisci farmi così indegno invito, Sappi che in me non tace unqua l'onore, Ch' io serbo intatta fede al mio marito, Che sapra castigar si grave errore Giove, che fia da me di ciò avvertito, Onde impari un cocchier, come tu sei, A rispettar le mogli degli Dei.

Feho a un simil parlar riman confuso Mostrando il volto pensieroso e tristo. È non sa combinar con quel che ha inteso, Quel che coi propri lumi avea già visto; Poi d'uno sdegno ngnate anch' egli acceso, Anzi maggior, che alla vergogna è misto, Al dir di Citerea tanto pungente, Così risponde impertinentemente.

Meno fuoco, bogascia, io nou eredea Col richiederti amor farti un'offesa; Lo crederamo i Numi? Citerea Per pudicizia si è di sdegno accesa! Che? forse come gli altri io nou potra Goderti per panra della spesa? O nel mestier sei mal esperta, e mova? Tu fai ben, tienla su, non se ne trova! E tu parli d'onor? lo sau questi occhi Che in Gipro ti mirar, se sei pudica; Ma giacche tanto al vivo tu ni torchi, Per Dio bisognerà ch' io te lo dica; Si, ti vidi, e perciò non m' infinocchi, Col signor Marte alla campagna aprica Ballar mentr' io gnidava il carro adorno, La danza trivigiana a mezzo giorno.

Ciprigna, che credeva un simil atto Giacer sepotto del mistero in seno, A questi accenti scuotesi, e ad un tratto Il volto inestra di rossor ripieno; Pur meglio che potea coraggio fatto, Ah mentitor, grida, la lingua a freno Tieni, ma bastal allor che ti bisogna Si sa che tu ricorri alla menzogna.

Negar nol puoi, Febo ripiglia, ed ecco, Ecco il motivo della tua freddezza, Con un soldato vil Vulcan fai beeco, E l'amor d'un par mio da te si sprezza, Per quel taglia canton pien d'ogni pecco, Vero furfante, avanzo di caveza; Sei tutta amor; per me crudele e ria, Ma saprò vendicar l'ingiuria mia.

Marte, che fatto capolino avea Più d'una volta, per veder se indosso Spada o pugnal di Pindo il Dio tenea, O qualche legno da fiaccargli il dosso, Visto quel Nume inerme, e che potea, E braveggiare e fargli l'uomo addosso, Con un grido interruppe i detti suoi, E disse: io son presente, e ben che vuoi?

Dal nascondiglio impetuoso e insano Esce, e al suol fa cader ferro e portiera, Da lunge lo minaccia con la mano, Poi s'appressa, e con voce orrida e fiera Replica: cosa vuoi, poltron, villano? Ti pizzican le spalle ch! questa sera? Di me, di lei queste menzogne inventi, E la giusta ira mia tu'non paventi?

Apollo all' impensato avvenimento Senti per verità qualche paura, Ma cessato quel primo suo spavento, E visto Marte in certa positura Che solo a far di gran bravate intento Si teneva le mani alla cintura, Si fece avanti, e gli piantò di botto Sopra il nuso e la bocca un gran cazzotto.

A pinger Marte chi bastevol fora Dal colpo offeso inaspettato e fiero? Atra mostarda il volto gli colora, Ch' ei non avea folsata nè cimiero, Corre alla spada furibondo allora, La snuda, e stende un colpo al Dio Cocchiero, Ma Febo dietro al letto si ritrasse, E l'acciaro sventrò le materasse.

Sottentra Apollo al Dio dell'armi, e toglie Col primo sforzo a lui di mano il brando, Marte con si gran piagno in testa il coglie Ch'ei se ne va come palco rotando, Ma rinvenuto appena gli discioglie Un cazzotto che avria disteso Orlando... Che dissi mai? come uguagliar potrei Gli unuani coi cazzotti degli Dei?

Chi udi narrar le gesta di Rinoldo,
Di Rugger Sacripante e Rodomonte,
Se egli è di fantosia fervido e caldo
Fole le stimi ai bambinelli conte,
Ma creda pur che a tai cazzotti saldo
Star non potrebhe auche di bronzo un monte,
Cazzotti, che avrian fatto andare a volo
Più leggier d'una penna, un muricciuolo.

Il Dio Guerrier riprende alfin la spada, Esopa il suo nemico irato balza, E Cintio che è senzi armi attento bada Come, e in qual parte l'ostil ferro s'alza, A culo indietro è forza ch' ei seu vadad Ove Marte lo spinge e lo rincalza, Ma per fuggire il colpo invan si adopra, Cade sull'orinale, e Marte ha sopra.

Allor Ciprigna in mezzo si frappone, El colpo che scendea per l'aria imbriglia, Ma invan tenta ridurli alla ragione, Ed a frenar tant' ira invan consiglia. Ah ne totea la mia riputazione Se non finisce questo parapiglia! Mesta dicea, ma vani i detti sono, Delle bestemmie e delle grida al suono.

Cercando uu'arme, Apollo entra in ensina, Ed un lungo schidion quivi trovato,
Torna alla pugua, e di bucar destina
L'enormissima paneia al Dio soldato;
A questi mentre Febo s'avvicina
Cade la spada, e non riman più fiato,
Ma in quel tempo di Birri una masnada
Picchiò ben forte all'uscio della strada.

Corse la serva, e ritornò dicendo Che alla porta la Guardia ed il Bargello La cagion richiedean di quell'orrendo Ed indiavolatissimo bordello: I Combattenti, a un nomo si tremendo, Giù da un balcone si calur bel bello, E paveutando qualche abbracciamento S'involaron veloci al par del vento.

Durò un' ora a fuggir Marte, confusa Restò la Diva, e piena di timore, Non sapea come ritrovare scusa Per celar nell'Olimpo il proprio errore. Ecco la mia speranza oh Dio delusa, Ecco, dicea, che pieni di furore Avran di vendicarsi un'occasione, E il Dio di Lenno e la rival Ginnone.

Ma frettoloso intanto il Dio di Delo Segui l'Anrora, che l'Oriente apria, E poichè corse luminoso in Giclo Portando il giorne per l'obbliqua via, Là dove il Dio fabbrica tor del tele Regola dei Giclopi fu genia, Drizzò i passi, per far di segno insano, Contro l'infida Moglie, arder Vulcano.

Il Zoppo Nume che facea disegno Nella inotte finir certo lavoro Che di rendere avea preso l'impegno Nel giorno appresso al Re del sommo coro, Or con la voce, or con nocchinto legno Stimolava i monoculi, e con loro Ei pur sudava alla fabrile incude, Col grembial cinto e con le braccia ignude.

Ferve l' opra, chi t' aure accoglie, e stringe, Entro i mantici immensi, e l' aura accolta Nel fuoco velocissima respinge, E di faville luminosa e folta Turba al Giel vola, altri la stipa intinge Nell' acqua, e spruzza il fuoco, altri rivolta L' acceso ferro aul' accolta arena, E l' uno all' altro accorda tempo appena.

Chi sta limundo i folgori tonanti, E chi gli stringe in tempra eletta e fina, Altri tragge gli acciari rosseggianti Dall' ardente vastissima fucina, Ed altri alzando i lor martei pesanti Siccome il Mastro gli ordina e destina, A collo torto e con il dorso prono Battono i colpi in regolato suouo. Benchè inoltrata in ciel la notte sia, Nella bottega aperta spalaneata Entra Apollo, e a Vulcan parlar desia, Ma quei fisso al lavor neppure il guata, E sulla ferrea massa tuttavia Ignee squamme vomente tiene alzata La grave mazza, e intorno la raggira Finchè tutta annerita ei la rimira.

Dell' incudine al piè posa il martello Allora il Zoppo, e seco i suoi garzoni, Ripon nel fuoco il ferro, indi bel bello Terge il sudor, si tira in su i calzoni, Poscin la ranea sua muove a saltello Ver d'Apollo, e gli dice che perdoni Se gli avea data così poca retta, Perchè aveva una furia malcdetta.

In che deggio servirti? hai forse rotto dice ci, molle o cerchione? Quel carro, dice ci, molle o cerchione? Quel carro e vecchio, e tu verrai di sotto Come venne il tuo figlio a rotolone, Ma lascia fare, io manderò di hotto A rossettarlo qualche mio garzone. Non già, Febo risponde, io vo di volo Far tero un discorsin da solo a solo.

Vulcano fa spalluccia, e il muso arriccia, Storce i labbri, si gratta la cotenna, Sbuffia, al mento la barba si stropiccia, E tutto si contorce e si tentenna, Quindi si parte, e alla famiglia arsiccia Quel che dec far finch' ei ritorni accenna, Poi di Latona al figlio, animo, lesto, Dice, quel olie si ha far facciasi presto.

Fnori della bottega ambo sen vanno: Che fu? chiede lo Zoppo, e Febo tace, Poi sospirando dice: ahi quale affanno In sen ti porto a toglierti la pacel... Per Dio, fai presto, che ti dia il malanno, Grida Vulcan, consumasi la brace, E il tempo fugge; Febo si riscuote, Tentenna il capo, e parla in queste note.

Che tu figlio del Dio che regge il mondo Schivo di pompa ambiziosa e vana, Faticando ten viva in questo fondo, Con questo tua famiglia si villana, Che lacero di panni e sozzo e immondo Muover non voglia il pie da questa tana, Ove loutan dalla celeste corte... Ben! dice il Zoppo, andiam più per le corte.

Orsi, Felo risponde, il proprio anore Tu non enri, balordo, a briglia sciolta In braecio alla vergogna, al disonore Corre tua moglie forsennata e stolta, Ella con mille amanti avendo il cnore E il tuo letto divisi, ognora involta È nell'impudicizia, e qui Vulcano Non dimostra il cervello troppo sano.

Suspettau abbastanza il mondo e il cielo Che fosse la tua Maglie un' impudica, Ma in oggi alla scoperta e senza velo Sfacciata affitta a questo e a quel.. ma il dica Copro per me. Vulcano, fo tel rivelo, Perchè mi sembra che a un par tuo disdica Credersi che per oro e per argento Facci il mestier del pecoro contento.

Omai costume è în Ciel che oguun, se vuole Te moninar allor che sei lontano, Martin, becco, castron, chiamar ti suole, E s'intende assai più che a dir Vulcano. Ah presta fode a queste mie parole, Credini che a quest' ora ho tanto in mano Da poterlo asserir, Vulcan ti fida D'nn vecchio antico la tua Moglie è infida. Lascio il narrar di tante cose e tante Che pur fariano al caso, e sol ti dico Ch' io vidi ier mattina l'incostante Consorte tua col Dio dell'armi anico, Nuda d'un het boschetto in fra le piante Senza vergogna far battibellico. L'opra indegua impedire ia pur volca, Ma lasciare il mio corro non potea.

Io forse non t'avrei di ciò parlato, Ed alla meglio l'averia aggiustata, Ma giunto el mare appena, io sono andato. La tua moglie a trovar disonorata, E tante ho detto, e tanto ho predicato, Che qualunque di lei meno ostinata Si sarebbe pentita; ma costei E troppo avvezza ad oltruggiar gli Dei-

Ella ardi minacciarmi, ed il rispetto Obliando, mandommi a quel paese, E pèrch' io dissi mal del suo diletto Squarcia-pagnotte, pien di mal francese, Questo birbante ch' era dietro il letto Fuor saltò nudo, e meco se la prese; Volea ferirni, ma nel coso rio Non passai da coglione affè di Dio!

Oni ti puoi figurare il parapuglia, E l'orribil harufa che vi è nata; Basta, lunge cred'io millanta miglia Il fracasso e la r.mba ne è arrivata. Alfin dei Birri tutta la famiglia Venne, nè saprei dir da chi mandata. Vulcano mio, tu sai che cose tali Non succedeano in cosa alle Vestali.

Qui tace Appollo, ma potea durare A discorrer ancor ventiquattr'ore, Come una statuá il becco Nume appare, E di trarre il respiro appena ha cuore; Curvo le braccia vedesi incrociare Avanti al petto, ed un tetro pallore Asperger tutto l'aggrinzato viso, Di nera polve e di sudore intriso.

Dopo un lungo silenzio alfin si scuote, E in preda a un liero sdegno si abbandona, Col pugno nella fronte si percuote, E non bada a guastarsi la corona, Morde le dita, graffissi le gote, E barbotta fra i denti, ah! Buggerona, Poi grida: scorticarmi in pria doven Che dor la man di sposo a questa Dea.

Ma gli segginuse Apollo, fu creduto Quando al Tonante la chiedesti in moglie, Che l'umor della hestia conosciuto, Tu tentassi saziar le avare voglie; Non importa a costui d'esser cornuto Oguun dicea nelle celesti soglie, Vulcan di genio ognor sozzo e grifagno Sposa questa bogsacia per guadagno.

Ah mi fulmini, il Ciel se questo è vero, Disse allora piangendo il Dio maguano, Tu mi conosci Apollo, ognor sincero Mi trovasti, non sa mentir Vulcano. Chi dei fati è soggetto al duro impero Pretende al suo destin sottrarsi invano. Abl che il mio disonore, e il suo delitto Era dei fati nei volumi scritto.

Ben ti dee sovvenir della baruffa Che nacque un tempo fa contro di Giove, Quand'ei provò nella celeste zuffa Del nostro ardir le disperate prove, Fu allora che Giunon buttò giù buffa, E stanca di soffrire ognor le nuove Infedeltà del perfido Marito, Favori dei ribelli il gran partito. Ma come volle il Fato galeotto, E fortuna, a eni il huon sempre dispiace, Ei vinse, e noi ne andamma a capo rotto, Nè poco fu se ci accordò la pace; Di vendetta per altro avido e ghiotto Ardea dell' ira alla terribil face; Sapendo che una guerra si ostinata Sol Giunone avea accesa e fomentata.

Noto era a lui che quanto di figura Ero deforme, contrafatto e brutto Altrettanto adoprata avea ogni cura Per essere in ogni arte esperto e instrutto, A se chiamommi, e con ben larga usura Delle fatiche mie pronesse il frutto, Se potevo inventar castigo tale Che fosse al falio di Giunone eguale.

Ed'io che senpre alla memoria avea Che per di lei consiglio a rompicollo Fui gettato dal Ciel, ne dipendea Dal suo favor se non mi ruppi il collo luvece d'una coscia, quel che ardea Sdegno al Tonante in petto a far satollo, Il cervel mi beccai tanto, e poi tanto Che messer Giove allii servii d'incanto.

Mi messi prestamente a lavorare In bottega, e feci arco della vita, Fino a cine due pianelle ginnsi a fare D' una pietra che detta e calamita; Mi resi a Giove e dissi ora attaccare Devi in aria la tua consorte ardita, Con una brava striscia di sugatto, D' un uom, che stia sopra le forche in atto.

Il fece, io tosto alla dolente Diva Queste pianelle a forza in piè calzai, E mentre di dolor gridar s'udiva Due grosse incudin sotto vi attaccai;

Date of Congli

Bila penando, e di conforto priva Passò in castigo tal dei giorni assai, Finchè da tante strida imbietolito, Gli perdonò il babbeo del suo marito.

Sciolse i legami, onde l'aveva avinta, E tor voleva incudini e pianelle, Ma non fu l'arte mia da lui già vinta, Che veniva con loro anche la pelle; Invano a simil opra erasi accinta La turba abitatrice delle stelle, lo lo sapeva, e n'era tutto lieto, Perche di trarle io solo avea il segreto.

Fin d'allora era un povero magnano, Che misurar poteva a sacca i guai, Mi facca Giove lavorare invano, Che prometteva, e non pagava mai, Le mie camicie e il logoro pastrano In pegno avevan gli osti e i bottegai, E avrei potuto empir quattro sacconi Di polizze di Monte e citazioni.

E pur malgrada la miceria mia Era fino si capelli innamorato Di quell' infame e dissoluta arpia Che mi ha di questo gusto incoronato: lo passava ogni di per la sua via, Ed ella dopo avermi ben guardato, O serrava il balcone, ovver con arte Si svolgea sdegnosetta in altra parte.

Ali stolto! Io mi credea che un simil atto Volesse dir troppo ho pudico il core, Ed accordar non soglio a verun patto Sol d'un' occhiata il semplice favore, Quando pensar dovea che un Dio malfatto Destar non puote in hella Diva ardore, Veder dovea, se così cruda e ria Era coi helli ancor la sposa mia.

Ma questi cenei supponea lasciare, Pur che giungessi ad esserle marito, Credeva una gran dote guadaguare, Ed il bisogno mi rendeva ardito, Giove in somma mi venne a ritrovare, Dicendo Zoppo reo, tu mi hai schernito, Vola a Giunou, vuo che le cavi adesso Quelle matte pianelle, che le hai messo.

Fatto enor di Leon, gridai, per Dio Sappi signore ch' io non farò mente, Se per saziare il ginsto mio desio Usi il futuro in vece del presente, Adopra pure il più crudele e rio Castigo che a trovar tu sei possente, Inutil fia, s' io non sarò pagato Rimarrà la tua moglie in quello stato.

Giove a questo parlar dette nei fami, E: pel naso menato esser non voglio Disse; ed io stetti forte. Il re dei Nuni, Che non sapeva uscir da tale imbroglio, Soggiunse: e ben giuro d'averno ai Nuni, Che quanto chiederai donarti il voglio, Purchè l'adolorata moglie mia Dal tormento crudel libera sia.

Allor sedotto dal cocente affetto, Ch' io nutria per colei, che mi vergono Di chiamar mia consorte, e insieme astretto Dal grave inesprimibile bisogno, Gli dico che d'aver nel proprio letto La bella Diva d' Amatunta agogno, E che s' ei me la dava per mogliera Era sciolta Giunone in quella sera-

Giove aderisce, io lo conteuto; ed ecco, Ecco il punto fatal di mia rovina, Ch' ci per cangiarmi di Magnano in becco Venere per consorte a me destina; Ah disgraziato me, che per un lecco Di poco argento, e un taglio di pannina, Fatto lo strinacciolo degli Dei, Pace e riputazione insiem perdei!

Immaginar ti puoi che troppo grata Questa nuova non gianse a Gierea, Ella fece gran tempo da ostinata, Dicendo, che marito non volca, Che appena ai quindici anni era arrivata, Voto di viver casta fatto avea, E che aborriva al pari del Demonio Tutte le porcherie del matrimonio.

Io gongolava a tai notizie, e intanto Tra me dicea, chi più di me felice? Or che in lei di godere il raro incanto D' una incorrotta vergine mi lice? Io potrò darmi sopra gli ialtri il vanto Di non avere al quadro la cornice; Ma Giove allin dal giuramento astretto In pochi di me la piantò nel letto.

Chi può spiegar come brillai quel giorno Che di sposa colei mi diè la mano!
Lo giubbilava; e da quel viso adorno Nou sapeva due passi andar lontano;
E benche rea cagion d' infamia e scorno Fosse quel di, tento abborirlo invano;
D' una Diva si bella era marito,
Avea tre giuli in tasca, e buon vestito.

Andammo a letto verso mezza notte, Notte per me cagion di eterno affanno! Ella gemeva, e con grida interrotte Di sua verginità piangeva il danno, Si venne all'opra, ed alle prime botte Resto scoperto il male ordito ingamo, Che accreditar l'infida indarno volle, D'un fatturato umor col lino molle. Oh te lo credo! allor di Pindo il Dio Ridendo disse, ella avea già servito Del Dio Cillenio al cupido desio, E messo aveva al mondo Ermafrodito. Ne Mercurio soltanto, amico mio, Si era con la tun moglie divertito. Poh! la nnova era troppo divulgata Che non vi era bisogno di pomata:

Seguita il Zoppo, il suo destino ingrato. Cono accusa talor qualche dottore, Che di man della morte ha liberato Ricco infermo di febbre o di languore, Se riceve un groppetto sigilato. E nell'aprirlo, con suo gran stupore, Troaa riuvolto cinque o sei testoni Dove almeno sperò venti rusponi.

Tal io rimasi; allor la gelosia, Il raucore e l'inutil pentimento M'empiro il sen d'un'aspra pena e ria, D'un tormento peggior d'ogni tormento: E la disonorata moglie mia, Di cui pur troppo in sen l'onore è spento In me sol vide da quel tempo in poi L'ombra, che cuopre gli adulteri suoi.

Per questa infame omni ridotto ió sono A vergognarmi di mostrar la faccio, Fosse almen ver che dei denari al suono lo delle proprie corna andessi a caccia! Ma di Pafo, Amatunta e Cipro il dono, Che a lei fe' Ciove un tal sospetto scaccia: Non già per guadagnar, per suo piacere Ella fa quest' orribile mestiere.

Non è il desio di gnadagnar monete Che la fè maritale offende e impiaga, Tutto in error su nell'olimpo siete, Non spendono i suoi dradi, ella li paga. E questo Marte alfin! di cui vedete Esser questa bagascia tanto vaga, Che dicesse io vorrei se nutre affetto Più per la sua cacina o pel suo letto.

Ma questo è troppo alfin, pubblicamente Alza la gonna, e non ha più vergogna?-Becco contento a me dice la gente? Castigar quest'indegna omai bisogna. Apollo, io ti ringrazio; immantinente Vedrai s'io so grattarmi questa rogna; Quel soldataccio vil, razza di mulo, Vedro se mi darà di naso in culo.

Così dicendo pien di rabbia freme, E d'Elicona il Dio lascia soletto, Che parte, e di vendetta con la speme Calma il dolore onde avea colmo il petto; Grave tormento il cor del Zoppo preme: Elurnea palla con simile effetto Urtando l'altra in sul tappeto verde, Quanta forza le dà; tanta ne perde.

Appena rosseggiar fe' l' orizzonte La malcontenta moglie di Titone, Che di filhimi in spalla con un monte Per gire al Giel Vulcano si dispone; E nel cammino con dimessa fronte Come da Giove ottener può ragione Pensa, e medita gli atti e le parole Onde servirsi a lui parlando vnole.

Giunge al regal palazzo, ed al Guardiano Dice: tu mi farai cosa ben grata Se avvisi il tuo padron che qua Vulcano È giunto, e quella roba ha riportata; Egli entra e dice a Giove è quà il Magnano, Ma quegli che bevca la cioccolata Insiem con altri Nuns più signori, Dice ebben! si trattenga costà fuori.

Vulcano che dal viaggio era stanchissimo Seria allungarsi a tal risposta i pendoli E brontola tra sè, per Dio bacchissimo Questo è proprio un trattur da pescivendoli! Un tale insulto a me che potentissimo Lo rendo, e le saette in mano accendoli? A me suo figlio? lo far deggio anticamera E tanti altri bricconi ha seco in camera.

Ma dopo un lungo indugio alfin gli è detto Che suo padre l'attende, e puol possare. Entra, e si accosta pieno di rispetto Come innanzi al pedante uno scolare, E l'aspra doglia ch' ei risente in petto In tale occasion volea sfogare, Quando a lui dice il Re del sommo coro Sul tavolin posste quel lavoro.

E con cera assai brusca indi, segnate Prosegue, pagherem poi tutto il conto. Per or non vogliamo altro. Udiste? andate. Butta giù buffa allora il Zoppo, e pronto Risponde, prima il mio lavor provate, E se ascoltar volete il mio racconto Spero di proceacciarvi un'occasione Da provar se le tempre ne son buone.

Che ci è di nuovo? allor replica Giove; Ed ei, niente signore, è vecchia cosa Quella che a far ricorso oggi mi move: Sono stanco d' aver fronte ramosa, Aht se 'l lungo mio duol non ti commove, Se non punisci la ribalda sposa, Dir potro francemente e senza volo Che non s' intende più giustizia in Cielo.

Tu sei matto risponde il Re dei Numi, Tua moglie d'onestade è un vero speechio, E a proporla in modello dei costumi A tutte le altre Dive io m'apparecchio. Io so perchè di lei sì mal presumi, Sempre seccante e sospettoso è un vecchio, E mi accorgo che fu sacrificata Quella ragazza, allor che a te fu data.

Noi siamo ad ogui poro a questi chiassi, Che è una vergogna, nua furfanteria, Io che tenni qualcun che la badassi So di qual tempra la tua moglie sia: Un di te più bugiardo giù non dassi, E stanca alfine è la pazienza mia, Che s' io la perdo affatto... il sor Vulcano Si vuol trovere a qualche easo strano.

Più d'una volta ingiusto e menzognero Tu fosti nell'accuse, ed un sonaglio Restar ti feci, poiche si leggero A creder, commettesti il grave abbaglio. Alt questa volta s'i o non dico il vero Il fulmine mi buchi come un vaglio, L'altro interrappe: io posso francamente Dirit che Citerea non è innocente.

Son tre giorni che in Cipro in un boschetto Nuda si fe' veder l' infamo Dea, E il Dio dell' armi ignudo anch esso al petto Correndo insiem la posta si stringea: Colui cho l' atto osceno mi ha ridetto È tal che ocularmente li vedea, E quando a casa a rinfacciarla è andato Marte ignudo con essa ha ritrovato.

Ma qual pro nel vuotarmi ora il cervello Per dirti quel che in casa mia è segnito? Se pur non è d'accordo anche il Bargello Con Marte, te ne avrà bene avvertito, Saputo avrai qual chiasso, e qual bordello... Giove alla bocca allor si messe nn dito, E grido pien di sdegno: impertinente, T'accheta, il tutto a me sempre è presente. Degli nomini, e dei numi per minuto Mison noti i pensieri, un punto solo Non vanta l'universo sconosciuto Al sempiterno regnator del Polo. Levati di costi baron cornuto:
Chi poteva esser mai si marimolo Da metter tanto mal nel martimonio?
Ah! tu inventi il delitto e il testimonio.

Vulcan freme di sdegno, e il proprio assunto Sostiene, e spesso lo ripete, e il giura.
Ma Giove grida io non tel credo punto, E ravviso la frode e l'impostura.
Lo Zoppo allora dalla rabbia punto Vomitò questa parolaecia impura, Cazzo! così si fosser rotti il collo Come fottere insiem gli vide Apollo.

Giove a sua voglia Citerea difenda, Sia meco inginsto in grazia d' un bel volto, Ai gravi falli suoi neglii un' emenda, Che già finito ho di passar da stolto. Le sue ciarle non cmo. lo vo che intenda Le mie ragioni il gran consesso accolto. Sì, voglio che decidan tutti i Numi Sopra l'accusa e sopra i snoi costumi.

Anderà così in fumo il reo disegno, Che nutri in cuor di sostener colvi, Se nasce in Giel qualche importante impegno Permesso è a tutti il convocar gli Dei. Legge fondamental di questo regno Salva dal dispotismo i diritti mici; Si raduni il consesso, e a quel davante Protegge Citerca, se pnò, il Tonante.

Giove la schiuma allor fece alla hocca Tanto il punse lo sdegno atroce e rio, Di barba si pelò più d'una ciocca, E disse sarà pago il tuo desio, Il consiglio unirò, ma se ti tocca Il torto, trema, t' andrà mal per Dio-Quindi gridò, suonando il campanello, Levatemi davanti quel monello.

Fugge il Name di Lenno, e mentre parte Dubita; ed ora nel vicin consesso Spera, ora teme la malizia e l'arte Di Giove, e le lusinghe del bel sesso. A tutti i Numi sub to a dar parte Del Cielo il Regnator per un espresso Manda, che il gran consiglio a lui d'intorno Unir si deve, e loro assegna il giorno.

Rivolgea verso Lenno il suo cammino Pieno di mal talento omai Vulcano, • Bestemmiando di cuore il suo destino, E più il Tonante, a cui ricorse invano, Quando incontrollo il Ximne spadaccino, E ridendo: che fai caro Magnano, Disse; ci rispose, io faccio poco o nulla, Marte però fa ben, che si trastulla.

Ma se puote il consiglio d'un mio pari, D'un superbo, qual sei, far breccia in seno, Questi trastulli tuoi prendi più rari, O ch'io non ti sopprenda avverti almeno; Perche forse può darsi che tu impari Che ogni piccola serpe ha il suo veleno, E suol nascer talvolta l'occasione Di far qualche saltaccio da un balcone.

Ahl ahl Marte proruppe, ah questa è hella! Zoppo, confessa il ver, tu vuoi ch' io rida? Per celia a me così Vulcan favella, Che tal superbia in seno ci non aunida. Ma darti voglio certa lezioneclla, Che può servirti d' ora in poi di guida. Quando parli con me parla più basso, È non mi fare il bravo, e lo smargiasso.

Se pratico tua mogici io faccio a lei Si grande onor, che forse ella non merta; E al più bravo, al più forte infra gli bei, S.ppi balordo, che ogni porta è aperta. Ma cu se a conversar coi pari miei L'alma villaur hai troppo poco esperta, Ascoltami, ti spiego in due parole II privilegio, che goder si suole.

Allor quando un signore, un militare Di qualche bella unita a un vile sposo Prende la protezion, deve imparare Questo sciocco a non far mai da geloso, Quando l'amico viene, ei deve andare, O pur tenersi in qualche parte ascoso; Dur tenersi in qualche parte ascoso; Senza lingua, e senza orecchi.

Dee farsi un precisissimo dovere (E bada ben, che questo molto importa) Di non dare il sospetto a travedere, Col fare ognor da sentinella morta. S' ei torna per bisogno, o per piacere, Fischi più volte, o batta assai alla porta, E prima di passar principii attento Da lontano i saluti e il complimento.

Che se gonfio del nome di marito Infrange queste leggi sacrosante, Se d'impedir si fa talvolta, ardito I geniali congressi, e tracotante, Stocchevole, geloso, indispotito Alla consorte far vuole il pedante, Il protettor ricorre a un espediente Che presto il sor marito se ne pente.

Per ridurlo al più presto alla ragione, E sradicargli i grilli dalla testa, Adopra la valevol mediazione D'nn, che rimedio il più efficace appresta: Ah corpo! ah sangne! ah ginro... Ma Vulcano Gavossi dalla cintola un martello, E grido: questo è un hestemmare invano; Vieni, poltron, s'hioi cuor, meco a duello. Ma sopragginnse. Mono, e da lontano Grido, fermi signori, ofà, hel bello, E non vedete in suffe cantonate Incisa l'inscrizion — Non ci pisciate?

Marte, che il cuore avea pien di temenza, Sebbene altro mostrasse ai moti, ai gesti, Figurò di adoprar senno e prudenza, Com' un che l' ira per rispetto arresti; Ma non così Vulcan che non diè ndienza A Momo, e disse forse crederesti Sciocco, buffion, d' incutermi paura? Nè rimesse il martello alla cintura.

Di Marte pel timor fatto più altero Di soprammano il gran martello stese, Ma giunse a tempo Momo, e il colpo fiero-Frenando, a Marte il ceppicon difese: Si fe' pallido in volto il Dio Gnerriero, Ne parendo i snoi fatti il camin prese A lento passo, ma poi volto il canto Corse si che un lacche non corse tanto.

Rise il Dio maldicente, e cosa è stato? Domando curioso al Zoppo Dio, Perchè ti trovo col mertello alzato? Raccontami un po tutto, amico mio. Ma il Magnan, che tutt' ora era infuriato, Scosse la testa, e disse, lo so io: Fuggi, fuggi, poltron, fuggi stivale, Ti arrivero se ancor mettessi l'ale.

Ma il Figlio della notte, che desia Di saper donde nacque la questione, Alfin placa la rabbia atroce e ria Del Zoppo, col pigliarlo con le huone, E vedendo vicina un'osteria, Di condurvi l'amico si dispone, Sapendo ben che dei bicchieri al snono Vanno tutti i segreti in abbandono.

Gliene fa la proposta, e benche il petto Rodesse di Vulcan rabbia ed affanno, Pur dalla sete e da stanchezza astretto Si accorda. Entrambi all'osteria sen vanno, Quivi bione vivande, e bion fiaschetto Trovano in pronto. Or quando essi averanno Ben mangiato, bevuto, e fatto il conto, A raccontarvi il resto io sorò pronto.

TIME DEL CANTO SECONDO.

## CANTO III.

## ARGOMENTO

Norra a Momo i suoi casi il zopp o Nume, E il volge a suo favore; esaminare Vuol Giove il falto; la difesa assume Di Ciprigna Mercurio; ella fidare Di Marte, che di se troppo presume Non vuolsi; si presenta al Dio del Mure, E gli chiede assislenza; ei manda fuori Glauco e Portunno a Giove ambasciatori.

Nume ristorator della natura, Refrigerio dei miseri mortali, Per eni si tace la molesta cura, Ed in profondo oblio giacciono i mali, O dolce sonno! che la notte oscura Segui, e dai vanni delle placid' ali Spandi del mondo sulle genti inquiete Dolce tranquillità, riposo e quiete.

Dal faticar del di, grato riposo Mentre proude il mortal stance di oppresso, Tu inviandogli un sogno capriccioso, Cangi in monarca il mendicante istesso, Ed di vecchio impotente e catarroso Crede allor soggiogar tutto il bel sesso, Il poltron fa prodigi di valore, E l'asino si crede un gran dottore.

Quando senoti la verga onnipossente Al tuo poter chi non è mai soggetto? Tu per l'umanità fatto clemente Talor serpeggi ai progettisti in petto! Te presso il lume a man vecchia cadente, Piena di riverenza e di rispetto, Saluta e risaluta a capo chimo, E a forza di saluti abbrucia il lino.

Te venerun le serve e i servitori, Più che non fanno i ghiri e i tassi tuoi, Te soglion paventar comici e antori Quando in scena i lor parti offrono a noi, Rival possente dei predicatori Sopir l' ndienza in un momento puoi, Amico dei platonici sonetti, Delle rime dantesche e dei concetti.

Se possibil ti fia, per brevi istanti Vanne, ti prego, va' da noi lontano, Fille posta in oblio da mille amanti Ve' che ti chianna? ah non ti chianni invano! Degli avari le luci e dei furfanti Chiudi, e dell' uom per ambizione insano, E non voler soggetti alla tua legge Gli occhi di chi mi ascolta, o pur mi legge.

Già Mono e il Dio magnan sedendo al desco, Di vari cibi avean la paucia piena, E cotto il buon Vulcan come un tedesco Una fronte mostrava più serena; L'altro volgendo a lui l'occhio cagnesco, Amico, disse, alfin della tua pena Spiega il tenure e narrami il motivo Che ti messe alle prese con Gradivo.

Mi è noto ben che un Nume arcibestiale, Che un prepotente è Marte ed un briccone Da tener due mill'anni all'ospedale, Col recipe ogni giorno del bestone, Onde creder vogl'io che in caso tale Penderà dal tuo canto la ragione; Narrani, amico il fatto, ed io son pronto A vendicarti, s'ei ti fece affronto.

Nè creda già Vulcan, se non mi vede Altr'arne, che un bastone, ed una lente, Che debol io mi sia; certa abbia fede, Che di me tenne la divina gente. Fino il Dio che tra gli altri il primo siede La mia lingua satirica e tagliente Paventa; or narra, ed io farò che sia Vindice det tuo duol, la lingua mia.

Alza la fronta il Zoppo, nei capelli La man si pone, e fra timore e speme Ondeggiando, tu vnoi ch' io rinnovelli Disperato dolor che il cor mi preme? Dice, poi tace, e pria che a lui favelli Tentenna il capo, tra se pensa e geme, Manda un sospir, che mossa avria una nave, Indi comincia in tuon dolente e grave.

Quanto infelice io sono! io non prova, Per brevi istanti almeno il futo amico, E quando le prime aure io respirai Il crudo genitore ebbi nemico, Di sua mano storpiato io mi trovai, E vissi in Lenno povero e mendico, Colà si vide, ah caso acerbo e strano! Di Giove il figlio diventar magnano.

Io m' aggiro colà tra balze e dumi per far carbone o sudo alla fucina, E intanto in Gielo mille hastardumi, Vera canaglia della cappellina, Il nettare rutando insiem coi Numi Stanno a serocco di Giove alla cucina; lo camicia non ho, mille bricconi Han cocchi, signorie, costellazioniMomo trattenne a gran fatica il riso A tali accenti, e disse: egli è un peccato Che tu mostrando il divin sangue in viso A mestiero si vil sii destinato, Che col mostaccio di carbone intriso Un Dio, da savoiardo mascherato, Veder si faccia in queste parti e in quelle Stagnar paioli, ed acconciar padelle.

Vulcan lo guarda, e in nnovi dubbi ondeggia Në sa se il burli anche l'amico allora; Ma Momo, so ben lo qued che far deggia Serio gli dice, e lo conforta allora, Inginstizia è il veder nell' alta reggia Che deriso e meschin tu resti ancora, Mentre agli onor le strade aperte e piane Trovan spallini, spie, becchi e puttane.

Si rincorò il Magnano e in questi accenti Segue a narrar la dolorosa istoria: lo nii vivea tra le mondane genti Senza onor, senza fama e senza gloria, E mi affligeva ognor dei miei tormenti, E dei miei torti la fatal memoria, Quando avarizia e un male accorto amore Grebber delle mie pene il rio tenore.

Venere io vidi; nel vederla in petto Arsi qual paglia al sottoposto fuoco, Tu sai, Mono, tu sai che a suo dispetto Cede il Tonante d'un astazia al giuoco-Ma del sognato nio primo diletto, Preser dolore ed amarezza il loco, E principio in quel maledetto giorno, La mia vergogua, il nio perpetno scorno-

Fatto cornuto cento volte e cento Dissimulo prudente il proprio affanno, lu segreto con Giove io mi lamento Che non mi ascolta, e ride del mio dannoPur vendicar non oso il mio tormento, E sofiro ancor; ma tutti adesso sanno Ghe Venere sfacciata ed imprudente, Più di vergogua freno alenn non sente.

Alla stoperta, al chiaro sol... Mi è nota Della tua moglie l' ultima avventura, Momo rispose, non la tiene ignota Feho, che fece anch' ei la sua figura. Ma in verità non so perchè ti scuota L' essere incoronato alla verdura Più che in camera o in letto, omai più strano Non è l' udir, che pecoro è Vulcano.

Ma che perciè sei forse singolare Nell'aver corna in ciel? trova un marito Che pecoro non sia! dei paventare Forse tu sol d'esser mostrato a dito? Forse in numero tal non puoi contare Saturno, il vecchio Dio rimpinconito? E non alzò per Teri la sottana Cibele tra le Dec vecchia puttana?

Con Cefalo ed Orion noti non sono Forse d'Aurora i disonesti amori? Dei pecori ordinari a che ragiono? Porta anche Giove in capo questi fiori: Si vanti pur di spaventar col tuono Il mondo, e i suoi tremanti abitatori, Ma intanto il peso a sopportar si adatta Dell'alte corna che Ision gli ha fatte.

Per imbrogliarla so che allor fu detto Che di quell' empio alla richiesta infame, Di far becco il Tonante a suo dispetto Saziando con Ginnon d'amor la fame, Una nube fu posta a lui nel letto In forma della Dea, con cui sue brame Il mortal temerario avea sfogato: Cio fu del gazzettiere un ritrovato.

named Cong

L'adulazione, unico, è pronta ognora Sopra gli error dei grandi a trarre un velo, Ma trasparente rendesi in brev'ora A chi discerner sa nell'uovo il pelo; Gli amori d'Endimino come colora L'altitonante regustor del Ciclo? Ha nuai saputo in qual solinga parte Adultero più fin creasse Marte?

Che viol dir cio? rispose irato il Zoppo, Che mi cal delle corna degli Dei? Pensi ognimo a se stesso, io forse troppo Ho indugiato a punire i torti miei; Or l'ira che m' inflamma alcun intoppo Non soffre, e voglio custigati i rei... Perchie frenasti il ferro mio pesante Quando scenden sul cappo a quel birbante?

Il traditor tegliendo al suo periglio. Mi togliesti il piacer d'una vendetta, Che forse invan dal general consiglio Intimato agli Dei da me si aspetta. Giove nuscer farà qualche scompiglio... Ogni arte adoprerà quella civetta... Tu sol se amico sei qual mi ti vanti Puoi vendicare i mici diritti infranti.

Pratico qual tu sei già non son io Dei cavilli d' un perfido avvocato, Nè dir sapendo in Cielo il fatto mio lu un padul mi troverò cacciato; Al certo fia dell'eloquenza il Dio L' empia Diva a difendere impiegato, Ch' ei non potrà negare il sino favore A chi pago lo fece un di in amore.

E ben, replico tosto il Dio mordace, Sappi che tu m'inviti a un certo gioco, Che a confessarti il ver, più assai mi piace, Che al medico la febbre, o il vino al cuoco, Io mi sento languir se miro in pace I Nuni più d'un giorno in questo loco, E godo sol mirando preparata Materia alla gazzetta e alla risata.

Così parlando in man pretende un fiaschetto, E al Zoppo ricolmando un gran biechiere Di finissimo vin; bevi, e dal petto Scaccia, disse, le cure atroci, e nere; Del marital contaminato letto Lascia a me la vendetta, e non temere; Preste vedrai punita con tuo spasso Ciprigna, e il fottior Nume smargiasso. Si rallegrò lo zoppo Dio, bevendo

Tutto in un sorso il delicato umore, Quindi rispose, in te confido, e attendo La difesa da te del proprio onore. Qui gli Dei s'abbracciar, mentre ridendo Momo ognor ripetea, Vulcan fai cuore, In me riposa, ed a momenti aspetta Dei gravi torti tuoi giusta vendetta.

Lieto ritorna allor Vulcano in terra, E Momo a ordir comincia un' ampia tela, Ora dentro allo studio si rinserra, E scrive fino al lume di candela, Or per fare a Ciprigna un' aspra guerra Aggravando del Zoppo la querela, Esce di cusa, e chiacchera, ed intende Gran cose, e sempre compra, e mai non vende.

Già l' alba in Cielo di quel di splendea In cui di pochi Nuni un Magistrato, Che il sommo Giove nominati avea, Esaminar doveva il grave piato. Per ch'ei che contro il Zoppo l' intendea L' affare scrutinar volle in privato, Per meditar con provido consiglio Come salvar la Dea nel gran periglio.

Harrison Cong

Fu messo in primo luogo in sul tappeto Se irei dovevan esser catturati, Ma Giove si burlò di un tal decreto, Dicendo, no signor, sono i feriati. Nacque allora un consiglio più discreto, E fu detto che quando fosser dati Opportuni per lor mallevadori Andar potean liberamente fuori.

Allor d'Aleniena il figlio, coraggioso Prese per ambo i Numi un tale impegno: Alla difesa, in easo si dubbioso, Mercurio scelto fu come il più degno. Ma chi gli atti farà per il geloso Nume, che sta lontan da questo regno? Disse Giove: con faccia arcigna e dura Monto mostrò la carta di procura.

Cillenio il propagar richiese allora II giorno, in eni dar si dovea sentenza, Dicendo a Giove io non son pronto ancora Nè del fatto ho bastante conoscenza. Egli accordollo. Tosto ne usci fuora La nnova, e i Numi pose in grande ardenza; Chi di Ciprigua L: difesa prende, E chi in favore il Vulcau l'intende.

Inventa allor gran novità ciascuno
Che sembrau vere, e tutto il Ciel ne informa,
Chi trema, chi le sprezza e non vi è alcuno
Che sopra tanto affar quieto si dorma.
Ognun rigira, e fa partito, ognuno
In Giudice del fatto si trasforma.
E Momo ascolta tutto, e in tutto trova
Contro di Citrera qualche gran prova.

Così brigan talora i contadini Se in caso son di conferir la cura; Pigiano i merti quà, di là i quattrini, Là grida la coscienza, e qua l'usura, Questo i ricchi vorrian, quello i meschini, E i voti in broglio reo tutti affattura; E son i frati in un orgasmo tale, Quando il più cinco è fatto generale.

Già dell' ordin di Giove, un messo avvisa l guesta ad annunzio tal resta conquisa, Chè sul dubbioso evento il cor temea. Quegli si fida nella sua divisa, E nel nome di bravo che egli avea: Corre a trovar Ciprigna, e si le dice, Quanto mi spiace il tuo caso infelice!

L'aspra nuova di pace il seu mi priva, Sento al periglio tuo straziarmi il cuore, Chi non sa contro te fin dove arriva Delle nemiche Dee l'astio e il livore? Ahimel veder raminga e fuggitiva Dovro dal Ciel la Dea madre di Amore, O pur sentirla, ahime, senza chemenza Condannar con orribile sentenza?

Troppo tardi vegg' io, la Dea soggiunge, Che inoltrata mi sono a un brutto passo, Fiero timore il dubbio cor mi punge... Ma perchè m: i rivolgi i lumi abbasso? Ah la tua ferità tant' oltre giunge, Che al mio pianto, al mio duolo, hai cror di sasso? Vuoi forse abbaudonarmi? ah dal tuo petto Scaecia, Marte grido, si rio sospetto.

E il timor mascherando, una condanna, Prossgui, se il Sinedrio a Giove innante Medita contro I'onor tuo, s' inganna, Che in tua difesa ognor sarò costante; Tremar dovrà come palustre, canna Se ti sarà contrario anche il Tonante, E pria che qualchedun ti torca un pelo Per Dio... vedrai quel che farò del Cielo. Confonderò le sfere e gli clementi, Farò del mondo una scompusta mole, Getterò gin dal Giel gli astri bacenti, La luna schiaccerò, spegnerò il Sole, E l'istesso Pluton ila che diventi Orrido e brutto più di quel che snole, Che spegnerò per di lui scorno eterno Del mar con l'acqua, il fuoco dell'inferno.

Così dicendo ad alta voce, Marte Arder pareva di furore insano, Gli occhi insanguigni avea, le chiome sparte, Gli tremava la lingua, e più la mano. Ma pur quella bravura era tutt' arte, Il puzzo si sentia di ciarlatano, E si vedea un quarto d' impostura Mescolato ad un sacco di paura.

Ma Giterea, che dubitava adquanto Del soverchio vantar del sno campione, Stava pensando entro se stessa intanto Come luggir si critica occasione, E poi che tollo le si fu d'accanto Quell'ampolloso Nume bravazzone, Mesti abbassando al snolo i vagli rai, Disse, crudo destin, pago sarat.

E vincerà l'odiato mio consorte? Apollo riderà del planto mio? Un trionfo si hel fia che riporte L'empia Giunon? la mia nemica? oh Dio! Ma dei Nemicl suoi sarà men forte Dunque Ciprigna? e che? pongo in oblio L'alto poter che in questi lumi è accolto, Nè fiderò nell'armi del mio volto?

No che non ha bisogno Citerea Che altri dei casi suoi cura si prenda; Nè aspettando starà timida, rea, Che il Ciel la danni a vergognosa amenda. Qual io mi sono ancor possente Dea L'indegno stuol dei mici nemici apprenda, Piegar l'inferno al mio voler si veggia, Il mar, la terra e la Geleste reggia.

Disse, e il pallor che il volto le copria In un monento dilegnossi e sparve, E al giglio con amabil leggiadria Mista la rosa in sulle guance apparve, Così nascendo il sol fuga e disvia L'alte tenèbre e le notturne larve, Tale il color natio riprende il fiore Dopo il cader del rugiadoso unnore.

E rimembrando poi come ella nacque Dalla spuma del liquido elemento, Al Regnator dell'onda andar le piacque, Per pregarlo propizio al grande evento. Ecco che già dell'ocen ver l'acque Le colombe più rapide del vento Traggon la Diva, a cui da lunge appare Per gran tempesta sollevato il mare.

Scatenati dai gelidi trioni
Feroci combattean sull'onde algentt,
Contro l'Austro supero, gli Aquiloni,
E sconvolger sembravan gli elementi,
E unito lo scoppiar d'orrendi tuoni,
Dell'acque al rombo, al sibilar dei venti
Avrian fatto temer che la natura,
Del Caos tornasse entro la notte oscura-

Ma mentre la vezzosa Citerea Alfa bianche colombe il volo affretta, Fa dei venti ceder la furia rea, Che all'usata prigion tornano in fretta, E Zeffiro che timido taccea Surse movendo un'aura lascivetta; Dell'atre nubi il denso vel dispurve, E Febo in Ciel cinto di luce apparve-

Al sussurrar del placidetto vento Tremula l'onda in mille guise e mille, Fa specchio al chiaro sol del molle argento Che di raggi non suoi par che sfaville, E cou un moto regolato e lento Van l'arene a baciar l'onde tranquille, I muti pesci la squammosa vesta Mostran, guizzando in quella parte in questa-

Dall'alto cocchio Apollo i lumi gira Sull'onde al cambiamento inaspettato, Ne comprende chi mai dei venti l'ira Così velocemente abbia calmato; Quando ecco vede, e fin dal cuor sospira, Quella che amor gli avea cruda negato, È ad oata ancor dei suoi tornenti rei Di più cocente affetto arde per lei.

Di meraviglia pien, dal fondo algoso Il marino pastor si lancia fuore, Per osservar qual Dio fatto pietoso Plachi dei flutti l'ortido furore, Ma sollevando al Cielo il capo annoso Mira sceudere ul mar la Dea di Amore; Tosto gettasi a nuoto, e breve istante Ne porge avviso all'umido regunate.

Già si appressava al mar la bella Diva, E un amabli concento da lontano Di chiare voci risnonare udiva, Onde eccheggiava il placido Oceano. Un coro di Sirene indi veniva A salutur la sposa di Vulcano, E dai curvi Delliu venia tirato Agile cocchio di conchiglie ornato.

Proteo il guidava, e allor che presso all'onda Vide la bella Dea così a dir prese; Questo a te quel gran Nume, che circonda La vastissima terra, offre cortese, Mai sì grata novella e si gioconda Il Regnator del mare non intese, Nè spuntar vide più felice aurora, Se oggi la reggia sua Ciprigna onora.

Ti affretta o bella Diva, egli ti attenda Di stringerti al suo sen desideroso; Ella sorride, e sul bel cocchio ascende Ghe rapido trascorre il regno ondoso. Di scherzosi tritoni in mezzo prende D'Amatunta la Dea stuolo squammoso, Che carolando intorno a lei giuliva La voce inalza ai lietti plausi, ai viva.

Di Galiopè le figlie al rauco suono
Delle conche alternando il dolce canto
Seguon la Diva, intorno a cui glà sono,
E il vecchio Nereo, ed in ceruleo ammante
Dori, che d'imeneo per ricco dono
Cinquanta figlie si conduce accanto,
Ino scorre per l'unida regione
Con Cimodece, e Giauco e Palemone.

Forse coro men lieto e festeggiante si di quel giorno che per man d'Amore Movendo a nuoto le bovine piante Solcava il mar, dei Numi il Regnatore, E sul durso sedea del gran Tonatore Pallida il volto e con incerto core Lagrime dando in vece di parole Del Trito prence la vezzosa prole.

Dal profondo del mare alto sorgea Immenso scoglio di coralli ornato, Arazzo il verde musco gli facea Di perle rilucenti tempestato, Il rubino e il diamante vi splendea, In tributo dal Ganga ivi portato, Ed ivi in trono risedea il possente Sovrano agitator del gran tridente.

Intorno a lui dai cenni suoi pendeva Di tributari fiumi inmenso stuolo, Il Danubio guerrier, la fredda Neva, L'Eufrate, il Tigri e l'anreo Pattolo, Ed il Tago che mesto i di traeva Troppo presago del futuro duolo Che sulle sponde sue destar duvea L'ostil pietà, l'intolleranza rea.

Ginto dell' uve elette il verde crine Vi era l'alpino Rein, e l'Indo e il Gange, E il Gaistro, u'di morte in sul confine L'augel canoro dolcemente piange, E il rapido Enlpeo che per le brine Cresce d'olinipo, e il mar coi flutti frange, E il tessalo Peneo cinto d'alloro, E il Crati che la chioma altrui fa d'ovo.

E la fertile Senna e il rumoroso Rodan che dalle fredde alpi si parte, ' E poi che tenne alquanto il corso ascoso Sorge, e vicino al mare iu due si parte, La Sprea, cui riserbato era il fanoso Possente eroe, che della bellica arte Esser mastro doveva, e con gli cgregi Fatti il modello dei più saggi regi.

Vi era il Tamigi così ricco d'onde Che i tonanii vascei porta sul dorso, E mentre i flutti suoi col mar confonde D'onde or presta, or riceve alto soccorso, L'arti fastose sulle proprie sponde Accoglie, ed il valore ivi ha ricorso, llamo colà siccome in patrio tetto L'alma Solia, la Liberta ricetto.

Tu pur v'eri all'Europa ignoto allora, Rapido e immenso fiume della Plata, Che per lungo sentier traevi ancora In dolce oscurità vita onorata, Del metallo che tanto il mondo adora, Era tua ricca vena a noi serrata, È seco racchindea le indegne trame, È il tradimento e lo sperginro infano.

Eravi il Senegal non anche avvezzo All'infome commercio, onde il suo lido È coperto d'orrore, anche a vil prezzo Là non vendeva l'figli il padre intido. Ah superbo mortal non hai ribrezzo D' un abnso sì reo? non odi il grido Che la natura offesa indarno invia? Spande il sou lune invia flosofia?

Cortegginvan dell'onde il Regnatore, E il settemplice nilo, e il nabatco Idaspe, e quel che d'infelice amore Per la bella Deianira un tempo ardeo, E quello in cal l'ignavo apportatore Del di, colto dal fulmine cadeo, Ed il Meandro tortuoso, e il Xianto Ghe fu nel carmi poi celebre tanto.

Il Tebro maestoso si vedea
Dall'apollinea fronda il criue ornato,
E lieto il volto antiveder parea
L'alto impero del mondo a lui serbato i
E presso a lui quel che l'etrusca Afron
Divide, era d'olivo incoronato,
Di serbar cana agli rlui austriaci etoi
Lieto assai più che de'trionfi suoi.

Ma di Pafo l'amabile regina Ginnta al soglio regal ferma le plante, E genuflessa al Dio dell'onda inchina; El mirando l'angelico sembiante Scende dal ricco trono, e s'incammina Di Marte ad abbracciar la bella Amante, Ed a baciarla tutta frettolosa Gorre Anfitrite dl Nettun la sposa. Pur ti riveggio, il Regnator dell'onda Disse, e ti strimgo al seno amabil Diva; Dell'ampio mar la più lontana sponda Esulta al venir tuo lieta e giuliva; Oh qual torrente di piacer m'inonda! Ma perchè mai tanto di rado arriva Venere ai regni miei? dai lumi intanto Spandea la Diva artificioso il pianto.

Ed ahi! sclamò, per me non fosse mai Nato quel 'risto e s'ortunato giorno Che per salire in Ciel, folle! lasciai Questo a me si gradito almo soggiorno, c'he or non trarrei tra mille pene e guai Vita infelice, il vergognoso scorno Avrei fuggito, e l'empia sorte amara Che dei Numi l'invitia a me prepara!

Nè l'indegno mio sposo avrebbe ordito Contro di me sì scellerate trame, Nè il Rettor dell'Olimpo avrebbe udito La falsa accusa, ed il ricorso infame. Sostiene a Giove il perfido marito Che di Gradivo a satolar le brame... Cancherol qui si tratta d'adulterio, Disse tra sè Nettun, l'affare è serio!

Eh taci, disse a Citerea, mi avveggio Che il tuo racconto non finisce bene, Il termin già di questo esordio io veggio, Nè vo'note a costor le nostre scene; E volto ai Numi, che gli fean corteggio Disse, più qui Nettun non vi trattiene; Essi partiro, ed ei soggiunse pronto, Or seguita Ciprigna il tuo racconto.

Lungo fora il ridir quante sostenni Acerbe pene nell' eterea corte, Soggiunse Citerea, da che divenni Del Dio di Lenno, ad onta mia, consorte; Le sue surie gelose è van che accenni Che mi sero invidiare all'uom la moite; O le liti da lui non interrotte Onde oppressa era il giorno e più la notte.

Pure in Cipro talor, talora in Guide Lunge da lui prendea qualche ristoro, E in compagnia di qualche amico fido Uno sfogo secordava al mio martoro, Or passeggiando sull'ameno lido Ora all'ombra d'un mirto or d'un alloro, Ma il traditor che tutto m'avvelena Anche i piuceri mici rivolse in pena.

Stretta amicizia già contratta avea Con Marte, ma si pura ed innocente Che bruscoli trovar non ci potea La lingua più satirica e pungente; Ma il geloso Vulcan che sempre ardea D' ira cotanto ingiusta, che furente A Giove corse ad accusarmi, avaccio, Che nuda io giacea di Marte in braccio.

Il Dio di Pindo menzogner, che amore lama mi chiese tante volte e tante, Cangiando il sozzo affetto in rio furore Sosterrà quest' accuss a Giove innante. Ecco il perchè ripiena di terrore Volge Ciprigna al Dio del mar le piante: Giove il mio fallo a giudicare adesso Convocato ha dei Numi il gran consesso.

Già volge contro me torbido il ciglio più d' un che mi detesta in fra gli Dei, El l'innocenza mia veggo in periglio, Se a me propizio in caso tal non sei: Deh tu col tuo poter, col tuo consiglio Or mi proteggi, ed i nemici mici Confondi, che istigati da Giunone Moveraami in Giudizio aspra tenzone.

Tacque Ciprigna, e le dolenti note Dne larghi rivi accompagnar di pianto, Che irrigando le sne pallide gote Reser della beltà maggior l'incanto; Tutto per ira ai detti suoi si scote Nettun, la barba si stropiccia alquanto, lagrotta il elglia e furibondo in atto Grida; per Dio! che il nio fratello è matto,

E a sè chiamando nel medesmo istante Portunno e Glauco, d'alto sdegno ancora Tinto, doi regni mici, disse, le piante Movete or voi, seuza frappor dimora, ltene al Clelo, e là fate al Tonante I ginsti sensi mici noti in brev'ora, Dite che un amichevole consiglio Segna e trugga Ciprigna dal periglio.

Ch' ei nou deve obliar che a me soggetta Nacque, nè fia che il Dio del mar sopporte Che si accordi a Vulenno una vendetta Se un bosco avesse ancor di fusa torte: Che se qualche sentenza con l'accetta Data, avvien che la fama a me riporte, Vedrà se a vendicar sarò possente, Venere, che a ogni patto io vo' innocente.

Che voi ministri miei come me stesso Voglio ohe in Cielo ognun dei Numi unori; Udiste? andate. E tu Ciprigna adesso Calma nel seno i vani tuoi timori. Il mesto eiglio che tenea dimesso Alza la bella madre degli amori, Apre il labhro a un sorriso, come suole Vergine rosa ai primi rai del sole.

Partiti i messaggier la bella Diva Da Nettuno comiato omai prendea, Dicendo che alte cure in sen nutriva Onde agli Ansoni lidi andar duvea; E ben, disse Nettun, giacchè ci priva Di tal piacer și presto Citerea, Secondi, io non lo vieto, il suo desio, Ma prenda per tal nopo il cocchio mio.

Or che dal Ciel vibra cocente il raggio Quel Dio che arde per te d'un vano afletto, Fia più grato per l'onde il tuo viaggio, E goder vi potrai vario diletto; Fresco farò che spiri a tuo vantaggio Zelliro, a te lambendo il volto e il petto. Arride a detti suoi Venere bella, Egli il Pastor del marin gregge appella.

Giunto il fariabil Proteo, un' importante Cura, disse Nettuno, oggi t' affido; Condur devi la Nuora del Tonante Nel rocchio mio fino all' Ausonio lido. Parte di Teti il figlio, e alla suomante Conca dà fiato, ed a quel rauco grido I Delfini vi accorrono scherzando, Dalle narici il mar nel mar versando.

Di Nereidi un drappello intanto appare, E presenta a Ciprigna i ricchi doni, Sonvi le gomme più gradite e rare Che produr ponno l'eritree ragioni, E le stille che versa in grembo al more L'aurora dai celesti aurei balconi, E che a crescer fra noi vengon l'insano Superbo fasto dell'orgoglio umano.

E il virgulto che feo duro e sassoso Quando il toccò di Danae il forte figlio; Di Medusa col teschio sanginoso, Andromeda già tolto al rio periglio; E la purpurea conca onde il famoso Liquore espresso tanto appaga il ciglio, Che d'ogni altro color vincendo i pregi Fregia le auguste clamidi dei regi.

Ma già il Cocchier marin gl' impazienti Delfini mal reggea, che la squammosa Coda battendo per le vie dei venti Feano in nuhe salir l' onda fumosa, Quando dopo i sinceri abbracciamenti Del cornuto Vulcan la hella sposa Lieta dei suoi ruggiri il Cocchio ascese, E in mezzo a mille evviva il cammin prese.

Tosto dei curvi nuotator lo stuolo Tragge la Dea sul placido elemento Ratto così che assai più lento è il volo D'acquila invitta, e men veloce è il vento. Ma non intese i voti miei dal polo Il sonno, che russar qualcuno io sento. Mentre dunque ella scorre il regno ondoso Vi do la buona notte e mi riposo.

FINE DEL CANTO TEREO.

## CANTO IV.

## ARGOMENTO.

Di Ciprigna in favor tenta Giunone
Giove persuadere: ella ostinata
L'oltraggia, ma poi teme del bastone,
E muove a Citerea guerra celata.
Giungon Glauco e Portunno. Il Dio spaccone
Satva, e la Madre dalla destra irata
Del Zoppo, Amore: ella si mette in via
Per l'Brebo, e si ferma a un'osteria.

Donne, voi che porgeste al giogo santo Del biondo imene il collo, or m'ascoltate, che di Giunon l'ostinazione io canto, (Questo è il vizio maggiore in cui peccate) E dai miei carmi apprenderette intanto L'altissimo poter delle legnate, Recipe a cui ricorrere convicine Se l'altre medicine non fan hene.

Quando i Regi tra lor l'alte quistioni Non posson con le buone accomodare, E in vano a pro di se fasti e ragioni Han tentato produrre ed applicare, Vengono al sillogismo dei cannoni, E in breve tempo uggiustasi l'affare, Tal sul garrulo sesso una legnata Ha sempre la vittoria riportata. Quando formò la femminil figura Le sue mire seguendo utili e accorte La provida immortal madre natura Membra deboli e frali a lei diè in sorte; Ma di sua lingua poi prese tal cura, E si mostrò si energica e sì forte, Che ne feo contro l' uom aspro flagello Tagliente più che forbici o cottello.

Ma se all' nom destinato pel serraglio Soglionsi resecar certi strumenti Con dispitetato e vergognoso taglio Perchè becco il sultano non diventi; Se privi son del duplice sonaglio I destrieri al maneggio obhedienti, L' uomo alla donna che sposar desia La lingua resecar dovrebbe in pria.

Che se tanto non lice, acciò che il reo Costume femminil vada in rovina, Mariti nsate questo, che un picheo Rimedio sembra, ed è gran medicina, Mescete, e gracchi pure il Galateo, Sugo di bosco ognor, sera e mattina Replicate la dose e poi vedrete Che pronta guarigion ne troverete-

'Musa, dove trascorri? e non rammenti Che qui si canta al gentil sesso in fuccia? Incauta Musa! brontolar non senti Più d'una, che mi guarda e mi minaccia? Donne gentili in voi ! ira s'allenti, Niuna di voi si merta simil taccia, E la mia Musa di cantare intese Di certe donne d'un altro paese.

Già le tenebre folte eran sparute: E spandeva dal ciel madonna Aurora Sopra l'erboso suol gemme minute, E sui prati a scherzar la bella Flora, E le grazie innocenti eran venute, Quando Giove svegliato di buon'ora Si alzò a seder sopra del molle letto, E si faceva vento col berretto.

E Giuno poi che vide nato il giorno S' infilò il busto del Consorte allato, Che si le disse, alla gran lite intorno Diumi Giunone, ancora hai tu pensato? Tu sai che tutto l'immortal soggiorno Quest' accusa del Zoppo ha sollevato. Tu proteggi Vulcano, o può sperare il tuo favor la Dea che nacque in mare?

Che? si domanda? disse Giuno, jo credo Che non sia cosa da pensarci sopra, Da parte di Ciprigna il torto io vedo, Ne sperare ella può ch' io gliel ricuopra: Il mio favore al Figlio nio concedo, E credo che sia hen che si discopra Che vi son leggi in Giel giuste e severe, Per chi fa la puttana per mestiere.

Voltossi Giove, rise un pochettino, E disse tu fai celia ch! Moglie mia? Quindi la prese per il ganascino, E soggiunse io ti vedo la bugia Correr giù per il naso, e m' indovino Di qual pensier la mia Giunone or sia: Tu sosterrai Ciprigna; e Giuno irata Saltà il letto, e rispose; uh! l' hai sbagliata.

Eh via! Giove soggiunse, voi farete Sicuramente quel che vorrò io, Nè l' uova nel panier mi guasterete, Or che salvar sì bella Dea desio. Un grosso granchio a secco voi prendete Guno rispose allor, marito mio, S'io proteggessi mai simil canaglia Potrei forse parer di un' egual taglia.

Oh cazzica! sarete una vestale! Disse Giove voltandole il sedere; In quanto a me vi credo tale quale Come son tutte! l'altre, e se vedere Si dovessero i pecori con l'ale, Volerebbe anche il re dell'alte sfere; Non mi faccia parlar signora sposa, lo so che non è tanto scrupolosa.

Ma sia comunque vuole, lo vi comando Che di Ciprigna dalla parte siate. Giuno soggiunse il capo tentermando Non signor, non signor, voi la sbagliate. Dal Ciel voglio piutosto andare in bando, E lasciar queste sedi fortunate, Dl Dea perdere il grado e di regina, Prima che favorir quella squaldrica.

Ciprigna una squaldrino? en che il motiva Disse Giove, onde vol tanto l'odiate, Non e l'impudicizia, d'altro rivo Vien quest'onda, ed a me non la flecate. Da che il Frigio postor fu si corrivo A dare a lei il primato di beltate, Faceste contro lei quanto nel cuore Vi dettaron l'invidia ed il rancore.

Ma credo ben che quel bnon galantuomo Che fu della question giudice eletto Darvi negasse il contrestato pomo Perchò siete il ritratto del dispetto; Parida veramente era un grand' omo, E di fisonomia mastro perfetto, E quendo vi scartò fece un'azione Che meritava un ampio guiderdone.

Vi par che convenisse a una matrona, A una sorella e moglie del Tonante, Farsi vedere a una mortal persona Senza conicia comparie davante? E mostrar poppe, cul, coscie e simona Per contrastar superba ed arrogante, Non già quale in virtù vincer potea, Ma chi più fosse fottereccia Dea?

Certol come conviene al re dei Numi, Disse Giunon, mostrarsi un dissoluto, E pien di vizi e dei più rei costumi, Far nel mondo ora questi, or quei cornuto; Da lai prese averan regola e lumi Gli uomini, che sovente l'han veduto la cerca di puttane, in varie forme Sulla terra stampar ferine l'orme.

Ti vuoi chetar per Dio? grida sdegnate L'Altitonante, e Giuno: io voglio dire, Si vo parlar finche arrò lingua e fiato, Quand'anche tu mi avessi a rifinire: Ogni Nume da te mal avvezzato È tal che omai non si può più soffrire. Chetati, disse Giove, affè di Dio; Ed ella, no, vo' dire il fatto mio!

Manigoldo, fa' pur ciò che tu vuoi, Che ad onta tua vo'dir la mia ragione, Ah! quest'asin chi fu che indusse noi A divenir vassalli a un tal briccone? Già son noti nel mondo i pregi tuoi Dal mar di Libia alla Rifea regione, Ed i mortali istessi sar che sei Jn Giovanni Tenorio in fra gli Dei.

Ma chi seppe sedur Semele e Tia, luropa e Leda, e al vergognoso fuoco rse d'amor per Temi e per Talia, d'Acrisio con lor si prese giuoco, gran ragione può voler che sia ssoluta Ciprigna in questo loco, gli adulterii altrui ficil perdona umante di Callisto e di Latona. Giove che si chiamava onnipossente, E ar tacer la Moglie non potea, Che con quella linguaccia arcitagliente Sempre inginrie novelle gli dicea, Salta dal letto orribile e furente Per castigar la temeraria Dea, Ne avendo altr'arme da poter far male, Scaglia con gl'ingredienti l'orinale.

Al colpo reo fa d'una man ritegno Giuno, ma trattener non può lo spruzzo Che l'aurce stille al destinato segno Volar, spirando abbominevol puzzo. Pur segue a dir, ma Giove pien di sdegno Grida: bagascia, or ti cavo il ruzzo; Cerca per ogni canto, e allin ritrova Un bel buston d'una granata nuova.

E vibrando feroce e resoluto Delle mogli il terror, pinte ha le gote D' insolito furore, il ciglio irsuto Mostra, ed il suol col piè forte percote; Giunon tiene a tal vista il labbro mato, E piena di timor tutta si scote, Mentre nel voler suo sempre costante Così parla imperioso il Dio Tonante:

Se non sai qual rispetto ed obbedienza Deve a sposo ed a re, moglie e regina, A frenar la soverchia impertinenza Cazzo! t'insegnerò questa mattina: lo voglio del consesso sila presenza Che più innocente d'una colombina Sia Citerea; che il capo di partito Non si renda chi Giove ha per marito.

Ginno or l'ira trattiene in petto ascosa, Che tempo non le par di far la matta, E mena buono a Giove timorosa Tutto col gesto, e al voler suo si adatta,

n win Grogli

Or torna a infuriarsi, e dispettosa Mostrarsi, ed a negar dall'ira è tratta; Giove più fiero il suo baston brandisce, Ella allin china il capo ed aderisce.

O santo legno che a gran torto sei Chiamato un istromento da facchini, Se in qualche urgente caso anche gli Dei Maneggianti coi pugni lor divini, Domator dei rufliani indegni e rei, E dei fotti finestre parigini, Tu assicuri da ogni atto empio e brutale E le vergini e il letto maritale.

Per te nei campi dove Marte impera In vigor si mantien la disciplina, Che sopra il cul dei rei per man severa Inesorabil piombi ogni mattina, Chi ha dato alla ragion la buona sera Trova in te più valente medicina Di quella ehe ad Astolfo un di prescrisse Lo scrittor dell'oscura Apocalisse.

Tu miglior della spada, dall'errore Salvi i mortali e alla virtù gli guidi, Che se inutile al moudo è l'uom che muore, Il vizioso correggi e non l'necidi. Della cadente età reggi il languore, Nel dubbioso cammino i ciechi affidi, E tu piombi di Pindo infra i laureti Sulle spalle ai satirici ipeeti.

Tu dei Pisani atleti arme non vile, Sopra il marmorco ponte, oh come splendi! Tu la fama di lor, da Battro a Tile Avveza un tempa a risuonarc, estendi, Che l'italo valore alto e maschile Dai colpi dell' oblio mentre difendi, Dimostri altrui che dei Pisani in petto Ha l'antica virtude ancor ricetto. Segno sei di comando e insiem d'onore In mun dei generali e marescialli, Tu dei regnanti accresci lo splendore Quando monstransi in gala ai lor vassalli, Quello secttro che spande un gran fulgore Arricchito di gemme e di metalli, E che tengon in man, chi ha buon cervello Conosce che è un randel, ma un bel randello.

Ma fra le doti tue l' inclita e rara, E che ad ogni altra tutto il pregio toglie, È che il silenzio per te solo impara E il suo marito a rispettar la moglie: Oh virtù veramente aurea e preclara, Valor che ogni valore in sè raccoglie! Oh possente elisir e prezioso Cui deve l' uom la pace ed il riposo.

Giove che stava di colpire in atto Calmossi, ed alla moglie timorosa Un lungo predicozzo avrebbe fatto, Cosa che in ver stata saria noiosa; Ma sopraggiunse il Dio Cillenio a un tratto Dicendo che per cosa premirosa Udienza richiedeau due Numi alteri Del Regnator dell'onda messaggieri.

Giove allora gridò: poter di Dio! Mancava questo a rompermi la testa; Vanne, reffrena alquanto il lor desio, Verrò, ma pria convien che mi rivesta. Parti Mercurio, ed egli: or là m'into Disse alla moglie addolorata e mesta, Ubbidisci se vuoi salva la pelle, Nè ti scordar le solite pianelle.

Si parte alfine, e Giuno la diletta Sua confidonte frettolosa appella; La gentil figlia di Taumante in fretta Giunge, e de' suoi color l' etere abbellaA te fidar vogl' io la mia vendetta Disse Giunone, o mia gradita ancella, Per opra tua la mia nemica odiata Fia da tutto il consesso svergognata.

Vola a trovar la Diva delle biade, E dille che a Ciprigna sia contraria, Che il comanda colei che le contrade Ha in suo poter della volubile aria; Di cui per man dal ciel la pioggia cade, E che a proprio piacer compone e varia La salutar dei campi medicina Argentea rugiada mattutina.

Se di farlo ricusa, immantinente Dille, che la vendetta è in mio potere, Ch'io saprò trarre in cielo di repente L'algenti nubi procellose e nere, Donde pioggia cadendo lungamente Avrà trista sementa ogni podere, Quindi le rare rugginose spiche Farò marcir pei solchi o sulle biche.

Di ritrovar procura il Dio Tebano, Quel che ai bevoni tanto vino appresta, Rendigli noto il voler mio sovrano, E l'ira sua contro Ciprigna desta. S' ei pure il nega trecotante e insano, Dalla gradin vedrà macola e pesta L'uva cadere, e per vendetta mia Sponolata restare ogni osteria.

Vanne quindi all' Aurora; a lei dirai Che Venere condanni; in guiderdone Io darò fine ai suoi notturni guai In gioventù tornando il buon Titone. La Diva del saper quanto più sai Contro Venere inflamma alla tenzone; Induci a castigar fa'lo si reo E la Dea delle selve ed Imeneo.

Alcide non curar che alla gonnella Tira, e troppo gli piace Giterea, Sprona contro la Diva a lui rubella Febo, ch' ei sa quanto l'indegna è rea; Di che un' opra da lui perfetta e bella Di Samo attende la possente Dea, E im Momo il protettor del figlio mio Destar procura il mal umor natio.

Tace ciò detto, e mentre spiega al vento. Iride l'ali vario-pinte e belle, Già calmato del seno il rio tormento Gonfia si che non cape nella pelle, E lieto spera e fortunato evento Dell'arti sue, ma dato ha in ciampanelle, Più d'essa pote, e più stimato è in Cielo Della bella nenica un bacio, un pelo-

Giove intanto celando in cor lo sdegno Sedova in trono con lo scettro in mano, E i maggior Numi dell'etereo regno Fenn corteggio all'allissimo sovrano, E si rivolge, e a Ganimede un segno Fa d'introdur gli Dei dell'ocenno; Obbedisce il garzone in pria si bello, Di coppier fatto allor vice bidello.

Entrano allora nel salone aurato Portanno e Glauco i messagger marini, E poi che il sommo Giove han salutato E fatti intorno i consueti inchini, A te, disse il primierro, ha noi mandato Apportator dei cenni suoi divini Colui che impera entro del salso umore Del temuto tridente agitatore.

Ei seppe già che nei celesti tetti S'ordisce contro Venere un processo, Perchè di Lenno il Dio pien di sospetti Da Febo indogo a divulgar si è messo

7 20 . .

in the Line of

Ch' ella arde in seno d'impudichi affetti, E Marte accoglie nel suo letto istesso; Ma consta al mio signor che non è vero Quanto ha inventato il Nume menzognero.

Ben si dee rammentar quest'assemblea Che sebben viva tra l'eteree genti, Ebbe la cuna un di la bella Dea Dell'immenso ocean nell'oude algenti; E che in Ciel si condanni come rea Senza del proprio voto non consente Il Regnator dell'umida regione, E pende dal suo canto la regione.

A tale effetto sui celesti scanni Suoi dritti a sostenere egli ne invia; Trem colui che di Ciprigna ai danni La frode impiega e la catunnia ria. La giduichi il consesso: ma gl'inganni Tacciano, e quando rea creduta sia Nettuno : uol che a lei non rechi duolo D'amore un fallo, o vuol punirla ei solo.

, Il re dei Numi in aria maestosa Verso dei messaggier rivolge il ciglio, E diec; qui del Dio Vulcan la spusa Innocente non tema alcun periglio, La calunnia e la frode vergogiosa Non penetran di Giove nel consiglio: Noi di far la giustizia avren la cura, Nè i brutti musi ci faran paura.

Si disse, il piacer suo celando in petto, E volto al Dio Teban, gli ambasciatori Nel tuo palogio, aggiunse, abbian ricetto, Ed al pari di me ciascun gli onori. Seese dal trono, e in più sereno aspetto Ai celesti e marini abitatori Fatte due ciarle e un breve complimento Al palazzo tornò lieto e contento. Ma è tempo omai che della bella Dea Che lasciammo nel mare in traccia io vada. Il cocchio velocissimo fendea In lunghi solchi l'umida contrada, Ed un argentea spuma si vedea Sorger ove s'apriva un'ampia strada, Quand'Abila da lunge e la sublime Calpe mostraron le soosceso cime.

Già penetrata nell'angusta foce Venere verso Calpe a caso gira I vaghi lumi, e vede il Dio feroce Che iu vetta al monte altissimo s'aggira, E con i cenni il chiama e con la voce, Ei si volge, la sua diletta mira, Velocement in riva al mar discende, Proteo v'approda il carro, ed ei v'ascende.

Di quei teneri amanti i dolci amplessi I miei carmi a narrar non son capaci; E come flauo con parole espressi I tronchi accenti e i replicat; baci? Gli sguardi sono ed i Sospiri istessi Del parlar più eloquenti e più veraci, Muto linguaggio che il cor solo intende Nè al labbro sa dettar ciò ch'ei comprende-

Pel soverchio piacer Ciprigna geme, Nè Marte ritrovar sa quiete o posa, E tanto infra di lor stringonsi insieme, Che l'edra stringe men la querce annosa; L'avida man di Marte intanto preme L'eburneo sen, mentre la molle rosa Dei bei labbri di lei coi labbri sugga, E in estasi dolcissima si strugge.

Oh fragil sessol ancora una giornata Non è compita che la hella Dea Credendosi delusa e abbandonata Di grave sdegno contro Marte ardea, E il vede appena che ad amor tornata, Al seu lo stringe e scorda l'onta rea! Oh Amore il dardo tuo come è possente A torre il senno a chi nel petto il sente!

Ma il vecchio Proteo che sentiva intanto A tal vista un imbroglio nelle trose, Disse, calmate, amici Numi, alquanto Quelle smanie si calde ed amorose, Che sebbene io sia vecchio, e che di tanto Perso abbia il gusto a così fatte cose, Pur, chi lo crederebbe? in tal momento L'amico che dormia movere io sento.

E il moto inconcludente e sregolato Mi fa per Dio più rabbia che piacere. Marte esclamò ridendo, hai tu obliato Che di Gnido alla Dea foi da cocchiere? Ma se tu sei così poco informato. Sarà ben ch' io t'insegni il tuo dovere; D'una Dama il cocchier, se tu nol sai Non deve indietro rivoltarsi mai.

Bide Ciprigna a tali accenti, e a Marte Narra il motivo ond'ella scese in mare, Con qual felice inganno e con qual arte Seppe dell'onda il Regnator plegare; Quindi soggiunas, e come in questa parte Io ti ho potuto o Marte ritrovare? Egli al seno la stringe e le risponde, Io seppi in Ciel ch'eri discesa all'onde.

Compresi allor che tu dell'oceano Volevi al Regnator chiedere aita, E dissi, e che? dunque e sperare invano Nel noto suo valor Marte l'invita? E un progetto a impedir cotanto vano Presi del mare anch'io tosto la gita, Ed arrivar ben vi poteva innante Che tu parlassi all'umido Regnante.

Ma troppo mi sedusse il cor guerriero La nobil vista dell'eccelso monte, Che ha sul duplice mar gemino impero Mentre alza al ciel la minacciosa fronte: Se i fatti ni celo hanno predetto il vero, Là d'un eroe saran le glorie conte, E dall'onda d'Esperia ai lidi coi Suonerà fama dei trionfi stoi.

Là il generoso Elliot, il saggio, il forte Circonderà di alloro il bianco crine, Mostrerà come in faccia della morte Un anglico valor vieppiù si affine, E tenendo, signor della sua sorte, Fermo il piè frà le stragi e le ruine, Sprezzerà dello cribili matanti Nemiche moli, i folgori tonanti.

Mentre il Nume guerrier così dicea Lasciato a destra aveno il Tetuano Adusto lido, e sorger si vedea Malaga, tanto grata al Dio Tebano, E Cartagema al North lor rimaneu. Tacque allora, e sporgendo in fuor la mano, Disse rivolto all'alma Dea di Guido Gira a destra i bei lumi e mira il lido.

Vedi tu quella montuosa costa Che tanto la natura e 'l mar difende? Tempo verrà che una citta fia posta Là dove il monte in seno al mar discende, Fia detta Algeri, e vi starà riposta Gente famosa per rapine orrende, E gli abitanti suoi di genio inmondo Più che all' ovato tireranno al tondo.

Trascorre il cocchio e alla sinistra parté Lascia Surdegna allor selvaggia e incolta: Vedi, a Ciprigna allor diceva Marte, Quest'isola un di fia civile e colta, E fertile così che con poca arte Ne avran gli agricoltor pingue raccolta, Ma gran tempo vedrà, signor cangiando, Me sopra i lidi suoi rotare il brando.

Ma si scopriva intanto la feconda Piaggia Sicana, ed il Trinacrio lido, Venere mira la ben nota sponda, E trattener non può di tema un grido; Qual tema, disse Marte, il cor t'inonda Si d'improvviso? ed ella, il Zoppo infido Qui regna, disse, ahimè veggio vicina, S' ci ne discuopre inisiem, la mia ruina-

Forse ignori che là dove fastoso L'ignivonente fronte al cielo estolle l'imonte, di cni par che l'ambizioso Encelado le falde ancora crolle, In un antro vastissimo e fumoso Di Vulcan la maggior fucina bolle? E non odi l'orrible muggito Che ampiamente d'intorno assorda il lito?

Ah fuggiamo idol mio, fuggiam; ma invano Tratan la fuga, invano instiga, e accende Il Delfin con la voce, e con la maco Il Dio che al Marin gregge soprintende; Giá da quel monte altissimo Vulcano Gli mira, e pien delle sue furie orrende: Ecco, grida, la putta infrante, e il drudo, Or qual contro il mio sdegno avranno scudo?

Volca più dir, ma in mezzo al cuor gli serra Terribil ira le pungenti note, E bramando di far più cruda guerra, Furibondo col piede il snol percuote; Ecco s' oscura il cielo, ecco la terra Dalle viscere sue mugghia e si scuote, E alzando flutti vorticosì, i' onda Va tempestosa a flagellar la sponda.

Folgora e tuona il monte, e di repente Globi di fumo innalza e di faville, Scorre di lava amplissimo torrente Onde avvien che la selva arda e sfaville, E unita al fumo ed alla fiamma ardente Volan pietre infuocate a mille a mille, E cadon con orribile tempesta Di Marte a Citerea presso alla testa.

Di Paío allor la Dea grida tremante: Proteo ti scosto, ei ci ha scoperti, oh Dio; Ei qui può tutto, e al suo furore innante Or che d'aspra vendetta ha fier desio, Chi regger puote? e volta al caro amante, Salvami dir volea idolo mio, Ma vede Marte tutto rannicchiato, Cui l'estro di profeta avea lasciato.

Ahımê, gridê Ciprigna, ahimê chi fia Che da sî rio periglio ora mi tog'ia Se in faccia sı colpi che Vulcano invia Anche il Nume guerrier trema qual foglia! Io tremar? disse Marte, e tuttavia Batteva i denti, ed esser può che coglia Un mio pari il timor? per huon rispetto Non punisco quel Zoppo maledetto.

Una buona occasion non parmi questa Di fare il bravo, e accender nuove liti, Or che il consiglio su nel Ciel s'appresta Dei Numi tutti innanzi a Giove uniti; Sento l'ira pur troppo che si desta, E lo spirito guerrier par che m'inciti A far con una semplice pedata E del monte e del Zoppo una frittata.

Ma l'accusa, mio bene, avrebbe allora Dalle vendette mie troppo sostegno... Tira Proteo per Dio, tira più infuora Il cocchio, io non vo'prendere un impegno, Che se noi qua restiamo anche brev'ora Tenere a freno io non saprò lo sdegno, Che a forza or trattenuto entro del cuore, M'empie di convulsioni e di pallore.

Vedetet io son d'un certo naturale Che quando una gran collera mi piglia, Nè la posso sfogar, tosto m'assale Un tremor che le chiome mi scompiglia. Quasi bisogno averi dell'orinale... Ma Proteo allora la parola piglia Dicendo, eh signor mio, questa figura Suol far più che lo sdegno, la paura.

Marte segue a tremare e non risponde, Aspro duol di Ciprigna il cuor conquide, E Prateo affretta il carro si per l'onde, Che più veloce in ciel mai non si vide Augel volare, e già presso le sponde Di Lipari giungea, quando si vide Quindi nascer di fumo un denso velo, E una sulfurea fiamma alzarsi al cielo.

Noi siam perduti allor Ciprigna grida, Non vi è più scampo. Al duplicato assalto, Alla terribil fiamma, a quelle strida Il Dio dell'armi par che sia di smalto. Proteo tremante dei delfin la guida Lasciò col carro, e fe'nel mare un s-lto, Ma per toglier la madre al rio periglio Opportuno nel Giel comparve il figlio.

Le materne colombe in Ciel reggea Ricercando la madre il nome alato, Piena di strali la faretra avea, E il formidabil arco al manco lato, E poi che vide Marte e Citerea Pavidi errar sul carro abbandonato, Cui la vendetta di Vulcan circonda, Pe' tosto il proprio approssimare all'onda. Venere a tale arrivo si rincuora, Ed il Nume poltron fiato riprende, Ambo nel mar non famo più dinora, L'uno e l'altro d'Amor sul cocchio asceude, Quello al Ciel si solleva, ed in brev' ora Lunge è così che omai più non s'intende Dell'Etna il fragor alto, e so rimbomba All'orecchie di lor leggiera romba.

Ma resa vana di Vulean la caccia, E assicurata omai la bella Diva, Stende piena d'affetto ambe le braccia Al caro liglio suo licta e ginilva, E meutre ora lo bacio rar l'abbraccia; E come, dice a lui, su questa riva? E qual sorte per me licta e felice Tragge il figlio a salvar la genitrice?

Sapendo ei disse, ch'eri al mar discesa, Veni alla reggia di Nettuno invano, Per dirti che Giunon di sdegno accesa Induce i Numi a vendicar Vulcano: Ma che sopra il sno carro t'eri resa Per le placide vic dell'oceano In questa parte io seppi, e allor dal Polo Spromai le tue colombe a un pranto volo-

Mentr'ei così dicea la montuosa D'Achrerouzia appariva erta regione: Discendiam disse allor la Dea vezzosa, Ch'io vo'fare una visita a Plutone, Nel caso mio tentar dessi ogni cosa Se di un torto si vuol farsi regione: Al materno volere Amor s'arrende, E il carro abhassa onde Ciprigna scende.

Venere in terra posto appena il piede Dice ai compagni, chi seguir mi vuole? Madre, risponde Vuner, non si courede A me l'entrar nei regni occulti al sole; Ch'io conduca Platone a nuove prede Proserpina paventa, ond'è che vuole Che dell'Averno al tenebroso lito Sempre mi sia l'ingresso proibito.

Marte che gran panra in petto serra, E audar non vuole all'infernal discesa, Dice, io deggio restare in sulla terra D'un bravo generale alla difesa, Sappi, cuor mio, che una tremenda guerra Tra due fiere nazioni ora si è accesa, Nè posso abbandonar per mio piacere Per un tempo si lungo il mio mestiere.

Ci rivedrem... si sì ci rivedremo, Gli rispose la Dea tutta arrabbiata, lo tenterò d'Averno il guado estremo Meglio sola, che male accompagnata ; Alueno insiem turkar non ci faremo. Tace ciò detto, e Amor ridendo guata, E dice, or tenta in Ciel tutte le prove, E parla in mio frvore al sommo Give.

Dal faretrato figlio indi la Diva Prende comiato, e tosto s'incammina Verso del monte sotto cui s'apriva L'atra caverna all'Erebo vicina; Ma di tenchre il mondo ricopriva La notte che dei ciel si fea regina, E peusò Giterea cho la nottata Troppo ma nell'Inferna varia passata,

Mu mentre rivolgeva in fantasia come il letto trovare e le vivande, E non softrir diginna per la via L'unido che la notte intorno spande, Si ritrovò vicina a un'osteria Doude usciva di risa un romor grande, lvi di spensierati era un'unione Che stavano in panciolle a far tempone, L'osteria si chiamava della Pera, E vi eran dentro, il Bogi calzolaro, Mangiamazze maguano, ed il Bandiera Sartor francese, e Pillucchia fornaro, Lo Spoechia sensal d'olio, e seco vi era Il Grasso cuoco, e il Crieca macellaro, E il Gratta cacciainolo, e il Nottolini, E Sett'once mercante di stoppini.

Ciprigna ch'era allegra per natura Gode a quel riso, e là dirizza i passi, Tacciono allor nel sen la fredda cura, E i suoi pensier troppo dolenti e lassi, Ma pria d'entrar si cangia di figura, E così bella villanotta fussi, Quale per le campagna ognor vedrete Serva menar pel uaso un ricco prete,

Entra, ed il Grasso vede resupino Sotto una botte, la di cui cannella Versava nella bocca aperta il vino, Ch'ei tutto s'inghiottiva a garganella; Il festevole stuolo a lui vicino Ridea, dicendo oh tu l'hai fatta bella! E tutti si prendean diletto e spasso Pizzicottaudo e motteggiando il Grasso.

La bella Citerea tutti saluta, E ride, e dice evviva l'allegria, Al di cui grato suono io son venuta, Se vi piace, a tenervi compagnia; Nensiotta io sono, e la greggia canuta lo guido a pascer per l'erbosa via, Son vedovella e fatta di maniera Che son buona per bosco e per riviera.

Quel che bevea vuol prender la parola Onde a Ciprigna dar grata risposta, Gorgoglia a bocca aperta e intanto ingola, Il vino all'aspra arteria gli si accosta, La tosse il prende, la cannella cola Il vin sul volto e sopra il seno, ci posta La mano al ventre dalla pena stride, E tosse e beve, e si contorce e ride.

Narrar un altro alla Nenciotta vuole Di così fatte risa la cagione, Ma seco appena fa quattro parole, Che come un matto a ridere si pone. Un terzo disse alfin, si belle fole Narra il Grasso, si ben ei fa il bnffone, Che a passar seco lui le notti intere Ci sarebbe bisogno del brachiere.

Delle nuove ne inventa ogni momento, En ci ha promesso per divertimento Narrarci la novella di Patacca; Ma meutre ei così dice a passo lento Dal grasso cuoco ciaschedun si stacca, E inebbriati da quel viso adorno Si pongon tutti alla Nenciotta intorno.

Tal se avvien che uu fanciul getti nell'onda Un po di pan che avea nel panerino, Di pesci un ampio stuol mentre il circonda Ognino ne distacca un pezzettino, E dei cani così la schiera immonda Se passa qualche cagna a lor vicino, Che dal caldo di amor fu già commossa Ansiosa la segue e ognor s'ingrossa.

Ma già si appressa il narrator curioso, Che l'ugola s'avea ben rinfrescato, Onde fatto nel dir più coraggioso Bendesse il suo racconto altrui più grato; Ma il canto è lungo e rendesi noisoo, Nè come il Grasso ho qui la hotte a lato, E voglio andar dall'oste dirimpetto Con sei crazie a comprarmene un fisschetto.

## CANTO V.

## ARGOMENTO

Mentre il Grasso più cotto d'un tedesco Si prepara a narrar la sua novelte. Vicino a tui ponsi a sedere at desco Tra il Bogi e il Cricca la Nenciotta bella. I due rivati guardansi in capnesco, E il Gricca a fiera pugna il Bogi appelta, Ma mentre venir vogliono alle prese Son trattenuti dal sartor francèse.

Oh poter della Donna! il mondo intero Tirare a sè potrebbe con un pelo, Ognun l'adora, ed ha sovrano impero In tutti i regni sottoposti al cielo, Piace all'ardente giovine e leggero, Piace alla grave età piena di gelo, Al re, al mendico, e l'uman cuore invita Come il rigido acciar la calamita.

Se una bella accademia di poeti sacra ad Apollo qualche volta fassi, Ientre i folti uditori attenti e cheti Idon le dolci rime ed i bei passi, cco giungon le donne, eccoli inquieti, a sala a empir di strepiti e fracassi, il recitante col suo foglio in mano esta come spauracchio d'ortolano.

Fan le donne il teatro rumoroso A forza di sorridere e ciarlare, E chi l'intreeclo è d'ascoltar bramoso Costretto è suo malgrado a bestemmiare: La prima donna ed il primo amoroso Indarno allor far voglion risaltare Qualche bel capo d'opera del Mari, Del prete Sguanci, o dell'abate Chiari.

Omai vicino a un gran desco sedea Per fare il suo racconto il cuoco grasso, Ma invano in sò raccolto egll attendea Che dei compagni terminasse il chiasso, Tale il fin dell' upplauso di platea L'attore attender suole a capo basso, Dopo un nobile squarcio del Butteri, O del diluvio del padre Ringhieri.

Volgeva invano in questa parte e in quella Gli occhi per conciliarsi l'ottenzione, Ciarlavan tutti con Nenciotta bella, Ognun tirava a così buon boccone, Allin la semi barbara favella Scioglie il Bandiera, ed a gridar si pone Ahl taisez-vous Messieurs pour un memanto Prantiamo un chais, allons au Grasso accanto

A questi accenti tutti al Grasso intorno Si unir del suo racconto per godere, Ma ogun volea presso il bel volto adorno Della vaga Nenciotta rimanere, Ella che volti avea i lumi intorno, E non era novizia nel mestiere, Si assise allin tra il Cricca macellaro, E il muscoloso Bogi calzolaro.

Erano ambo robusti, ambo gagliardi Di fresca gioventù nel primo fiore, E mostravansi agli atti, ed agli sguardi Prodi guerrieri nell' agoa d'amore, E contro la castagna senza cardi Promettevan prodigi di valore; Venere che con Marte era adirata, Cercava di passar ben la nottata.

Ma stava irresoluta e iu fra di loro Non sapeva qual prender per amante, Troppo uguali di merti eran costoro, Oude incerta pendeva e titubante: Pur meglio parve a lei pel suo lavoro, Il Bogi ch'era ruzza di gigante, Per esso finalmente si decise, Le man gli strinse e dolcemente rise.

Il Cricea se ne accorse, e tosto in petto Gli sparse gelosia freddo veleno, E mirando sprezzato il proprio affetto, Tutto di sdegno e di vergogna pieno, No, diceva tra i denti, a mio dispetto Non goderà costui mentre ch' io peno, Ma Il Grasso intanto agli uditori attenti Principio il suo racconto in questi accenti-

L'udir che alenn sia fatto becco è omai Una cosa più vecchia del brodetto, Perchè tutte le nuogli o poco o assai sogliono sdrucciolare in tal difetto, tltre lo fan per le miserie e i guai, 'er amor altre, ed altre per dispetto, hi per il lusso, e chi per l' impotenza el marito, o per troppa incontinenza.

Ma per ornar la fronte maritale i impiegato finora il gentil sesso udo, che pagatore ovver geniale ese a pigione o in dolce dono il fesso; mai sposo vi fu tanto stivale farsi un par di corna da se stesso, un caso si impossibile stimato, tici è poco tempe che si è dato.

Visse in questi contorni un tal Taddeo Nobile d'avi e ricco di borsello, Ma il pover uomo era così babbeo Che parca senza il sale un ravanello, Negli atti e nei pensier vile e plebeo Come nato nel mezzo del bordello, Mostrava quanto a un uomo ineducato Giovino i nonni, il sangue ed il casato.

Costui prese per moglie una donzella Di così belle e graziose forme, Che presso a lei la mattutina stello Sembrar forse potea vile e deforme, Ed in sen si mirò forse men bella Del Tessalo Endimion la Dea Triforme; Ma non era una debol miniatura Sol buona in galleria per for figura.

Ella era ben piantata, ed accoppiava Alla bellezza amibile e gentile, Forza e valor che la reudeau si brava Da non trovar nel sesso altra simile, E guar quando uu cazotto appicicava Che uscir parea di man più che virile, Chiamossi Irene, e fu si marinoia, Che Pluto istesso avris tenuto a scola-

Ella dai primi di del matrimonio Conobbe il tristo umor del suo consorte, Per cui la gentilezza era antimonio, E il trattar ben, sugli occhi pepe forte; Egli che nato era di tristo conio A sua moglie non fece mai la corte, Che non d'amor, ma dai parenti tratto Avea soscritto il nuzial contratto.

O che inalzar la rozza e ignobil mente A una meta si hella non sapea, O avvezzo a far l'amor sempre vilmente Come il porco le perle non volea; D'innamorarlo mai non fu possente Quella, che in moglie il ciel data gli avea, E Irene invan si distruggeva in pianto Ch' ei le giacea qual freddo marmo occanto-

E non curando le sue calde voglie Aveu l'opra d'amore a lei interdetta, È lin sugli occlii stessi della moglie Alle guattere sue dava la stretta, Di ragazzoni e cincinnate coglie Intorno si tenea turba diletta, Ai quali da geografo profonalo Dividea per lo mezzo il mappamondo.

Irene invan pregato, invano avea Fato seco ai cazzotti, ond'egli alfine Una vite lasciando così rea Al suo crudo dolor ponesse fine-Visto alfin che ritrarlo non potea Dal seguir le bardasse e le sgualdrine, Risolse usar contro il marito istesso Quel poter, che da lui l'era concesso.

In virtú d'un capitolo nunziale, L'azienda avea dovuto a lei lasciare Taddeo, che stolidissimo animale Nou sapeva una casa regolare; In testa a Irene tutto a un tratto sale I paggi e i servitor di licenziare, E delle serve al numero infinito Stampa in 'quattr' e quattr' otto il ben servito-

Ma scelse in pria tra tante donne e tante Quella che parve a lei la più sgarbata, E come una frittata avea il sembiante Che per disgrazia vengavi bruciata: Taddeo con questa non farà il galante Tra se dicea, ch' io la terrò guardata, Nè fia capoce a darea lui sollazzo, Che la facciata salverà il palazzo. Barbera fu chiamata, e-se nel volto La nia vecchia padella somigliava, Ancor fresca, e cor passo disinvolto Due belle e sode chiappe altrui mostrava, E se talora dal suo seu disciolto In preda ai venti il bianco vel lasciava Due mamme fea veder sode e pienotte Che in caudor superavan le risoutte.

Scelse quindi a servir il suo marito Un cert' uom che parea mezzo scempiato, Con tutti i segni del rimpiaconito, Gine Patacca per heffa era chiamato; Ma quanto mal di seuno era fornito, Tanto altronde l'avea ricompensato La sempre giusta e provida natura D'energica viril musculatura.

Presi questi compensi ella credea Pel suo riposo d'aver fatto assai, Ma benche accorta, ella non rillettea, Che il lupo perde il pel ma il vizio mai, L'ostinato marito la tenea Senza pietade in fra gli usati guai, E del cibo d'amor la disgraziata Era sempre digiuna ed affamata.

Persa alfin la pazienza, alt giacchè in seno Amor per me non sente il traditore Mesta dicea, giacchè dolente lo peno, E che deggio languir per man d'annore, Poichè mal mi lusingo e mal raffreno Quell'empio cuor dall'invecchiato errore, Sia di ciò ch' ei ricusa un altro lieto, Ed ei faccia un viaggio per corneto.

Viver così degg' io mentre l'aprile Ni ride in volto e le mie guancie infora? Se i miei favori tien l'indegno a vile, Non sono a dargli a un altro a tempo ancora? A gustar il piacer l'età senile Attenderò, per esser fatta allera Già canuta, grinzosa e senza denti, Di risa oggetto ai giovini insolenti?

Farlo hecco risolve, ma poi priva D' amici per lidare il suo secreto Piena di voglia sempre più languiva Dei piaceri d' amor nel rio divieto: Di gettarsi alla sorte ell' era schiva, Che temea d' incontrar qualche indiscreto: Ma mentre penas a quel che far conviene Del servitor Patacca a lei sovviene.

Qual si rallegra un avido di prede Sanguisuga del Pubblico avvocato, Che a sorte nello studio entrar si vede Cliente pien di doppie, che ostinato Spende e spande in litigi e mai non cede, E qual fancini che il chicco ha ritrevato Che la mamma celò nel cassettone, Che festeggiando a soltellar si pone;

Tal godendo costei d'avere in casa
Una com ben fatto e di robusto arnione,
Dal fomite è sull'atto persuasa
A fargli farè un pecoro il padrone:
Costul, dicea, se piscia come aunasa
Deve esser bravo a scuotere il groppone;
Tronca tosto gl'indugi, e addirittura
Risolve di tentar la sua ventura.

Appunto perchè egli era scimnnito A lei parve occasion comoda e buona; Niuno diceva, crederallo ardito Infino a sottometter la padrona; Intanto per tirarlo al suo partito, Ora uno sguardo, ora un risin gli dona, Or nudo ad arte il sen gli mostra, ed alza. Le bianche mamme, or legasi una calza.

Talora affettuosa a lui favella, E Talora see il bel esso l'alletta, Talor seco scherzando tristorella Finge a caso toccargli la brachetta, Talor si fa trovar seura gonnella, E ride, e il mira, e poi si cela in fretta, E gli dimostra assai mentre l'incita Che desidera d'essere assalita.

Ma Potacca era un certo sornionaccio, A cui piacea quanto a ma piace il vino, E lo starsi sdraiato sul paucaccio Dei dadi o delle carte al giocolino, E avrebbe dato, il vero auimalaccio, Venti braccia... d'... eccetera al quattrino, Onde o dell'amor suo non s' accorges, O guadagnar qualcosa ci volea.

Ma ne conobbe Irene il genio avaro: Qual cosa esser non pnò che donna scopra? È si risolse a forza di danaro
Al giardino d'amor metterlo ad opra; E quosi ribe tai fosse ell'ebbe caro
Sapendo che per l'oro ognuu si adopra,
Ne gl'importava se avarizia o amore
Le grattava il molesto pizzicore.

Mentr'ella aggiusta l'uova nel paniere, E a goder con Patacca si dispone Quel tanto ricercato e buon piacere Per cui le dame ancor fansi toppone, Taddeo privo di paggi e cameriere Di shardellar la serva si propone, Poichè dei piacer suoi privo restato Ei s'attaccava anche all'intonacato.

Fi quando per le stanze più segrete Soletta la fantesca ritrovava, Tentando di tirarla nella rete Muti segni ed aquivocì adoprava, Barbera mia, che belle poppe avete Ei volea dire, e fiso le mirava: Ma benchè pien di voglia infino a gola Non potè mai dir franca una parola.

Costui quanto era franco e impertinente Con le donne, qualora era sicuro Di piantar la carota, e assai corrente Trovarne alcuna nel mesticre impuro, Tant'era poi vigliacco e inconcludente Quando temeva alquanto il terren duro; È Barbera, già il dissi, aveca un sembiante.

Ella per altro ch'era sappa e astuta Agli atti, ai moti, agli occhi, al portamento, Già del trionfo suo s'era avveduta, E ne sentiva in cuor dolce contento; Sicuramente ella saria caduta S'ei meglio sapea metterla al cimento, Ma nulla egli conclude, ed ella stima Che non deggia una donna esser la prima.

Ma per metterlo al punto, ora ritrosa E tutta sdegnosetta, imposturando D'esser novizia ancora e vergognosa, D'ogni speranza lo metteva in bando, Or quasi fatta del suo mal pietosa, E languidi gli sguardi a lui girando, Dirgli pareva, povero stivalle, Perché indugi a guarire il proprio male?

Un giorno alfin che fatta tutta bella, Cibe in gran gala, al suo padron mostrosse, E le poppe sceprio l'accorta ancella Bianche come farina, e sode e grosse, Amor così attizzò la suu facella, E nel seno di lui tal fiamma alzosse, Ch' ei si messe a stillare una maniera Onde in letto goderla quella-sera.

Fa sembiante d'andarsene a diporto, E il babbeo servitor seco conduce, Pensa e non parla, e dopo un tempo corto Entro un folto boschetto si riduce Dove neppur del sole un raggio smorto Quand'egli è a mezzo il corso mai riluce, Quivi arrestando il frettoloso passo Taddeo s'appoggia a na tronco a capo basso.

Quindi solleva il ciglio, e il servo mira, Che rimasto era ll come un minchione, Tre volte apre la bocca e tre sospira, La man pensoso in fronte indi si pone; Poscia comincia a dir. Contento ammira In te l'onor dei servi il tuo padrone, Cangiar non ti potrei se non in peggio, È che tu mi ami chiaramente io veggio.

Ma cio non basta; puote un servitore Esser bravo e fedel quant'egli vuole, Quando non è segreto al suo signore, Darsi potrebbe per due crazie sole, Má se capace è di serbare in cuore Un arcano, o di fatti o di parole, Non son tanti tesori in terra o in mare Che si buon servitor possan pagare.

Di te bisogno in questa sera avrei. Ma troppo di tua fe temo e sospetto. A svelarti io m'accingo i casi miei... Ma secreti staranno entro il tuo petto? Patacca allor rispose, per gli Dei Giuro che di ciarlar non ho il difetto, E spesso sono stato in caso tale Da poter far ciarlando altrui del male.

Quando Eugenia servia la bacchettona, Chi mai giunse a saper dal labbro mio Ghe faceva al marito la corona Quando per prezzo e quando per desio? Tutti dicevano, oh che donna buona! Che santa donna! e lo diceva anch'io, Ma le sue marachelle no ricopria, Ed ella empiva la scarsella mia.

Don Geronte ho servito. Egli il denaro Dava in presto, e contava in sul queranta; Conobbi allor quant'empio sia l'avaro Che con il vel della pietà s'ammanta, A quali eccessi giunga nu usuraro Vidi, ma che? questa mia lingua santa Per elemosiniero lo spacciava, Ma gnaffel io dava il burro, ed el pagava-

Fui sotto sagrestan dei sacerdoti Del ricco tempio consaerato a Diuna: Quel convento alle spalle dei devoti Parea un porto di mare, una dogana, Da ogni parte piovenn le offerte e i voti, E la gente vicina e la lontana Profondea, mossa dall'astuzia loro, E vittime e primizie e gemme ed oro.

Intanto sotto il vel d'ipocrisia Mantenean la puttana e sua famiglia, Marciavan tutti di poltroneria, O nel giucco immerganasi o in gozzoviglia, lo che vivea con essi in compagnia, Pieno dei vizi lor fino alle ciglia, Tenni il segreto, e intanto mi facea Ricco alle spalle della santa Dea.

Quindi custode io fui delle vestali
custode ii ritratto parean di penitenza:
Oh qui per Dio convien che i servigiali,
Adroprino il silenzio per prudenza!
Che quando notte il ciel cuopre con l'ali,
Colà regnan Priapo e la Licenza,
E qualche volta ho in quelle mura uditi
I primi d'un bembim dolci vegiti.

Ma pur... Taci, Taddeo disse, t'intendo, Capisco ben quanto il discorso vale, Che all'occasion tu sai tacer comprendo, Ma che il segreto tuo sempre è venale; Sia pur com'egli vuol non me ne offendo, Purchè giuri silenzio in caso tale: E il servo replicto, vivi sicuro, Per Arpocrate istesso io te lo giuro.

Allor Taddeo soggiunse, il cuor m'accese Nobilissima doma e si gentile, Che quando formò lei natura spese Tutto il miglior del sesso femminile, Quanto bella altrettanto ella è cortese, E il mio fervido amor non tiene a vile, E chi negar potrebbe? e chi non vede Com'io son bello dalla testa al piede?

Ella mi adora... infin per farla corta L'amor mio sarà pago addirittura, In questa notte mi aprirà la porta Quando fia tutto quieto all'aria oscura; Sollecitare un tal riscontro importa, Che il marito è un bestion da far paura, Come uno spagnuol pien di gelosia, Ed oggi grazie al cielo è andato via.

Per tre giorni sta in villa. Or necessario E il non mandar questo negozio in lungo, Che indugiando potria qualche emissario A danno mio far nascer qualche fungo; Ma di mia moglie un estro temerario Temo, se dal suo fianco io mi disgiungo, Noi ci amiam, tu lo sui, da gatti e cani, Ella ha lunga la lingua e più le mani.

Ho pensato al rimedio, e quindi impera Ove del tuo padron ginnga il talento, Di cui natura agli altri fu si avara, Per mostrarne ia me solo un tal portento; Tu fido ad eseguirlo ti prepara, E se gola ti fan l'oro e l'argento, lu tale impresa potrai darti il vanto Di non ne aver mai guadagnato tanto.

Sta notte... a un ora tarda... allor che fia La mia consorte in sulle molli piume, Allor che senti che quel segno io dia, Col quale ho di chiamarti ognor costume, Scalzo e in camicia nella stanza mia Vieni, ma bada! non portare il lume; Con Irene nel letto tu enterari, Ed agio di partire a me darai.

Ella scoprirti già non puote, avvezza L'ho per lung'uso a non toccarmi mai, Onde star vi potrai con sicurezza Che incitato da lei tu non sarai... Avverti di non romper la cavezza, E tienti più da parte ele potrai, Cerca d'adoperare arte ed ingegno, Perch'ella non ti scopra a qualehe segno.

Ma se il diavol facesse che costretta Da maggior dell'usato pizzicore, Ricercasse di metter fa chiavetta, Per cantare in sul tuono del tenore, Tu voltale il messer, non le dar retta, E fingi d'esser pien d'alto sopore, Che tosto tralasciando di tentarti, Coraggio non avrà di risvegliarti.

Leva quindi di tasca un gran horsone Pien di monete, e mentre il tiene in mano Dice, in dono l'avrai dal tuo padrone, Se sarai fido e serberai l'arcano: Vaggio che delicata è l'occasione, L'impegno in cui ti metto, è un poco strano Ma ne puoi vincer la difficoltà Con silenzio, giudizio ed onestà; Se tu sarai fedel, siccome lo spero, Sarai più ricco e cangerai di sorte, Ma se ardissi, che il elel non faccia vero, Di formi insiem con lei le fusa torte, lo giuro sul mio onor di cavaliero Che me la pagherai con la tua morte. Impalato così che fai? ti accosta, Dammi balordo allin qualche risposta.

Patacca era rimasto shalordito A quel progetto periglioso e matto, D'una affamata donna esser marito Bovendo in apparenza e non di fatto. Me la speranza alfin lo rese ardito, Che mai per l'oro ei non avrebbe fatto? E disse al sor Taddeo: vivete quieto, Il tutto esequirò fido e segreto.

Rinnovò quindi un ampio giuramento Di non parlare o di tenere a freno Nel letto l'irritabile strumento, Onde Taddeo fu d'allegrezza pieno: Parton quindi dell'un l'altro contento, Sebben tra lor mire diverse avieno, Un sperava goder la propria ancella, E l'altro empir di soldi la scarsella.

Omai la notte tutto il cielo avea un gran culo di paiuol cangiato, Non luna in ciel, nè stelle si vedes, Che tutto era d'intorno annuvolato, Degli amanti e dei ladri omai scorrea Lo stuolo, il lupinaro era passato, Quando Taddeo con faccia assai sereua con la consorte sua si misc a cena.

Mostrasi lieto, e fa con lei parole Più dolci dell' usato in quella sera, Chi ci fa festa più di quel che suole O ci ha ingannato e d'ingannarci spera, Ella non sa capir ciò che dir vuole Il vederlo caugiato in tal mauiera, Ma alfin mostrando un sonnacchioso aspette Parte, e il marito attende ignuda in letto.

Entra, ed esce di camera e figura Taddeo di aver tra mano altre faccende; Mentre si spoglia una novella cura Finge, leggendo un foglio, e inquieto pende, L'entrare in letto diferir procura Finchè la moglie un grave sonno prende, La vede allin sopita ed ei s'adupra Tacitamente a por l'inganno in opra.

Il lume spegne e cauto ed all'oscuro Sulla punta dei piè fuor s'incammina, Poi torna indietro, e fra l'usciale è il muro Tende l'orecchia e ascolta resupina Russar la moglie, e diec; oh! son sicuro Che non si sveglia infino a dimattina, P. per volar doce l'invita amore Chiama cou l'egger fischio il servitore-

Vien Patacca in camicia, et non fa motto In sommesso parlar Taddeo gli dice, Entra dalla mia parte chiotto chiotto, Tu n' useirai, se fido sei, felice: Bada che non ti teuti il boccon ghiotto, Al mio quadro risparmia la cornice, Pensa che da me pende il tuo destino, O ti premio, o ti metto al lumicino.

Gnor si, dice Patacca, e piano piano Entra nel letto della sua signora, Ma si mette da lei tanto lontano, Che quasi dei lenzuoli i piedi ha fuora. Ah veramente servitor villano! Chi mi avrebbe per Dio tenuto allora Dal coglier così comoda occasione, E far becco sul fatto un tal padrone? Barbera intanto che compir destina Nell'orc della notte i suoi lavori, Perchè il giorno occupata, e la mattina Nol può, che servir deve i suoi signori, Si mette al tavolino di cucina Ch'era del giro delle stanze fuori, E mentre un minuè piano barbotta, Dà quattro punti a una gonnella rotta-

Mentr' ella cuce, e il servitor si giace Con Irene, e gran tema in petto aduna, Solo trovando qualche po di pace Nel pensar ch' ei può far la sua fortuna, Taddeo che amore aveve reso audace In mezzo all' aria tenebrosa e bruna Seguendo la libidin che trasporta, Giunge ignudo di Barbera alla porta-

E comminando sopra i piè leggiero Si aecosta al letto, e sotto voce chiama Quella che notte e gionno ha nel pensicro, E che ignuda goder sospira e brama, Cupido a te, dicea, m' e condottiero, Coisola o cara il tuo padron che t'ama... Ma risposta non ode: allor la mano Stende a destarla, e la distende invano.

Vuoto ritrova il letto, e hen si avvede Che ella ancor non si giacque, e giudicando Che poco tardar possa, indietro riede Fra le tenebre al muro brancolando; Nella camera appresso alline ei siede Sovra un picciolo letto, e sa che quando Pensi in camera sua la serva andare, Per quella parte sol deve passare.

La camera era grande, da una parte. La stanza sua l'amata serva avea, In faccia a quella, ma un po più in disparte, Quella del servitore rimanea. Or mentre il sor Taddeo pensava all' arte Ond' egli sedur Barbera potea, Dop d'avere un gran pezzo aspettato Rimase io non so come addormentato.

Si sveglia intanto Irene tutta piena Di npizzicor del solito più acuto, Stende una coscia, e mentre la dimena Tocca le chiappe a quel baron fottuto; Ei che la sente il fisto infin rafferena, Ed i Numi del ciel chiama in aiuto, Ella seute nel sen ripieno il cuore Di troppo fier libidinoso ardore.

Già più non regge al fren, s'accosta e cinge A mezzo il corpo il suo creduto sposo; E tutta ignuda addosso a lui si stringe In atto provocante e lussurioso, Quindi la man morbida e calda spinge Là dove a testa ritta e muscoloso Stavasi il padre del piacer; quel tatto Fe'quasi al servitor rompere il patto.

E alla presa possente omai cedea Suo malgrado Patacea, ma pensando Che l'oro ovver la morte dipendea Dal fare o dal non far quel contrabbando, Mentre Irene a cimento lo mettea, Mandato alfine ogni rispetto in bando, Le dette nella faccia delicata, Una contadinesca gomitata.

Sdegnata Irene a quell' insulfo strano Gli dice, anima rea, mi tieui a vile? Non useresti un atto si villano Con qualche vil bagascia a te simile; E i penduli sonagli che avea in mano Con la forza che avea più che virile Stringe arrabbiatamente al servitore Ch' ebbe quasi a morir dal gran dolore.

Tace, e puppasi un dito, ma non vale La gran rabbia a frenar che in lui s'accende, E le appiccica un pugno arcibestiale Che in mezzo al capo così hen la prende, Ch'ella a un tratto il credè colpo mortale, E il sangue giù dalle narici scende, Vendicar si volea, ma si trattenne Perchè alla mente alto pensier le venne.

Volge sdegnosa a lui le hianche mele, Edagitando dalla rabbia il letto: Indegno, dice, è l'esserti fedele Un troppo imperdonabile difetto. Vedrai s'i os ciolgo al mio furor le vele Fin dove giunga il femminil dispetto, Che sì, che sì... Trema Patacca, e invano Esser vorrio sei miglia almen lontano.

Torna Irene a gridar, ma in tuon più fioco, La voce poi comincia ad abbassare, Cangiando ad arte dello sdegno il fuoco, In un basso e interrotto brontolare; Così suol dopo fritto, a poco a poco L' olio nella padella soffreddare:
Patacca alfin che più non ne potea
Dorme, per non far torto alla livrea.

Ella non dorme, e in sen ricolma d'ira Brama vendetta, e ne ha già pronto il modo: E che? tra se dicea, se amor mi tira In seno a lui, questo è il piacer ch'io godo? Di mie carezze il traditor s'adira? Ah dormi, anima rea, dormi pur sodo, Pria che il di nasca in ciel, la fronte adorna Avrai di lunghe duplicate corna.

Nuda lascia le piume, e chetamente Ver la stanza del servo s'incammina, E di ridurlo ad ogni patto ba in mente Al suo voler, ma mentre si avvicina, Se Taddeo si risveglia, e non mi sente, Il progetto, dicea, cade in rovina: Resta pensosa, e prega Amor che almeno Pronto le inspiri un buon consiglio in seno.

Ma mentre al Dio di Gnido aita chiede Pensa ch'ella è all'oscuro, e dell' evento Teme che qualche caso ognor succede A chi gira per casa a lume spento; Per prenderlo in cucina affretta il piede, Vede la serva e ne ha gioia e contento, Sperando da colei possente aiuto, Per fare il sor Taddeo becco cornuto.

Torna indietro e le membra candidette Veste di sottil lino, e al sen si stringe Fascia sotto le mamme turgidette Che dolcemente in alto le sospinge, Leggera e corta gonna indi si mette, Dei colore oude april la rosa tinge, E serra a mezza testa il crine aurato Ceruleo vel d'argento ricamato.

More ignude le piante, e seco prende Borsa d' argento ben ricolma e d' oro, E con essa alla mano ella pretende Trovar la medicina al suo martoro, Che d' onestà più leggi non intende, Non ascolta le voci del decoro, Ed il proprio periglio non rimira Donna, che a satollar sue voglie aspira-

Oh vedete per Dio combinazione
sembra un bel trovato, e pure è vera!
Del sor Taddeo per fare un Atteone
Mentr' ella sta pensando alla maniera,
Qual con Pataeca avea fatto il padrone
Pensò d'infinocchiar la cameriera;
Ed entrando in cenina a passa lenti
Mesta a dirle incomincia in questi accenti:

O sempre fida e a me gradita ancella, Per cui pace talvolta io ritrovai Quando dei torti che la mia rubella Sorte mi fe', dolente io mi lagnai, Se mai t' arse d'amor dolce tiammella, Se d' un amante compatir tu sai Il duol, pietosa dell'affanno mio Seconda, io te ne prego, il mio desio.

Veder mi ha fatto amore un cavaliero Giovine e bello, e vuol che arda al sno fuoco, Sol per te di goder l'amante io spero, L'ora è opportuna, e il tno favore invoco. Non merita Taddeo forse il cimiero? Ah forse forse un par di corna è poco! Or puote i furti mei coprir dal cielo L'amica notte col sno denso velo.

Mentre io volo al mio ben, nel dubbio impegno Se tu mi ami, ad assistermi t'affretta; Eseguisci, ti prego, il bel disegno Che il pargoletto arciero al cuor mi detta: Deh vanne, o mia fedel, finch'i o non vengo Nel letto con Taddeo, tornerò in fretta; S'egli si trova sol, temo che prenda Qualche sospetto, e l'amator sorprenda.

Se tu gli giaci al fianco, egli ingannato Concepir non potrà vernin sospetto, Ed io sicura del mio bene allato. Goderò tua mercè dolce diletto: Niun timor ti trattenga: ha già cangiato Venti volte nel ciel Cintia d'aspetto, Ch'io languisco infelice, nè il mio duolo Ha calmato un amplesso, un bacio solo.

Ma mentre Irene la fantesca esorta, Che ri mostra dubbiosa e titubante, Per agginstarla per la via più corta Cava di tasca il suo borson pesante, Ed alla serva con maniera accorta Mette in mano un gran pugno di contante; Ella il prende, e le dice, io pur vorrei Giovarvi, e non guastare i fatti mici.

Se si sveglia Taddeo pien dell'ardore, che ai mariti suol toglier la pigrizia, E per voi senta in quel momento in cuore Qualche lampo di tenera amicizia, chi regger puete al marital furore? Ah, serva sua signora pudicizia! Di più ch'egli ha mangiato il pinsimonio...

Vergine io son venuta in casa vostra, Vergine è giusto ancor che vada via; lo dormir con un uomo? mi si inostra Il volto al sol pensarlo; passa via! Ma mentre renitente ella si mostra, E sostien ch' ella è vergin tuttavia, Se la ride tra se la mariuola, Sapendo che mentisce per la gola.

Spogliasi alline, e tacita e all'oscuro Del creduto Taddeo nel letto insacca, E frene piena il sen d' un fuoco impuro S' incammina alla stanza di Patacca, Ma mentre ella a tenton brancola il muro, Taddeo svegliato d' aspettar si stracca, Scende dal letto, e rintracciar pretende La serva, che di amor tanto l'accende.

Entra la moglie allora, e quando crede All vacio di Patacca esser d'appresso, Urta nel suo marito, e a caso un piede Gli pesta, ed ei le dà tosto un amplesso, Ella ch'ei sia Patacca ha certa fede, Di Barbera Taddeo pensa l'istesso, E senza dubitar, la moglie prende In collo, e sopra il letto la distende. Irene che col servo avea scherzato Nel giorno per ridurlo al suo volere, Dicendo un ticchio in testa mi è saltato, Una notte vogl'io teco giacere, Crede ch' ei stesse pronto e apparecchiato, E se lo strinse al sen con gran piacere, E il marito che Barbera aspettava Di così strano error non sospettava.

E siccome già pronto avea il cavallo Cominciò tosto a correre la posta, Irene perchè il piè non metta in fallo Stretta gli si avviticchia e gli si accosta, Tacciono entrambi, nel piacevol ballo, Fan la proposta i baci e la risposta, Amor dal ciel coatempla un simil atto, E ride dell'inganno come un matto.

Dopo lo prima pugna, i forti atleti Senza punto curarsi di for olto, Ritornan tosto baldanzosi e lieti Al secondo ed al terzo e al quarto assalto; Nè modo vi è che il lor furor s' acqueti Finchè potè il ronzin spiccare il salto, Ma mentre in fra di lor prendon diletto, Non stanno in ozio anche nell'altro letto.

Ma il lubrico racconto al Bogi accese Libidinoso fnoco entro del seno, Della Nenciotta la man bianca prese, Al cuor la strinse, e pian le disse, io peno! Ella che tosto il suo bisogno intese, E che regeva malamente al freno, Gli occhi rivolse cautamente in giro, La man gli strinse ed esalò un sospiro-

Ma seu' accorge il Cricca, che tenea Sempre sovra di lor l'occhio alla penna, E il corpo pien d'una superbia rea Scnote, e già d'arruffar la voglia accenna, E con la cruda man, con cui solea Scannare il porco ed arder la cotenna, Minaccia il suo rivale; il Bogi il mira, E anch' ei s'accende di terribil ira.

Cominciau sotto voce in fra di loro A minacciarsi, indi la voce alzata Interrompono il Grasso, tal di Oro E d'Austro una battaglia, la turbata Marina altrui predice, e così in coro Di frati zoccolanti una brigata Pian pian comincia, e poi le voci unite Fan fuggir le persone sbalordite.

Grida il Bandiera allor, che empertinanza È chesta? Ventrebleu? Quoi non sapete Taiser pour un moment? mechant usanza! Et pourqui mon plesiro enterrompete? S' il me prend la colera suns demanza Par Dieu ch' an gran dangero tomberete! Ma lo Spoechia correa del Bogi allato, E Mangiamanze il Cricca avea calmato.

Sett'once, volto ver la Dea di Amore A voi tocca, dicea, monna Nenciotta A calmar di costoro il mal umore, Giacebè per voi lite simil si è indotta, Mangiam, bevismo, e non faccism romore, Viva chi ride, e crepi chi barbotta: Via stiamo allegri, e sol prendiamri spasso; Vien qua, finisci la novella, o Grusso.

Ma questi era tornato alla cannella, E gli risposo io non vo' più dire; Tutti diecan finisci la novella, Ed ei prima la botte io vo' finire: Alfin chiamollo la Nenciotta bella, Ed a tal voce pose freno all' ire, A seder si rimesse, e disse quanto Sentirete, volendo, in altro canto.

## CANTO VI.

## ARGOMENTO

Quando il Grasso è sul buon della novella Precipita una pioggia di cazzotti, Arde la pugna in questa parte e in quella, Trion[a il Bogi, che i nemici ha rotti. Fan molti a lete, indi la Dea più bella Cangia in Gufo l'ostier pe' suoi rimbrotti, Altri in topi; perdona 1 torti sui, Risana il Bogi, e va dormir con lui.

Da che spandere udissi il suon primiero In man del vate Acheo, I' eroica tromba, D' Achille, e Ulisse e del Troian guerriero Chiura nel mondo ancor fama rimbomba, Per lei mesto ravvisa il passeggero Ilio di tanti eroi misera tomba, Piange sull'arse mura, e la funesta Cagion di lor ruine insiem detesta.

Per lei membrando ancor della reale Sventurata di Priamo alta famiglia, Il doloroso eccidio universale Sentiam di pianto inumidir le ciglia, Ed Elena cagion di tanto male, Gi desta insiem dispetto e meraviglia; Sebben d' llio non sia l'orrido scempio Del poter della F... il pnimo esempio. Prima oh' Eleua Issse, ai di remoti Furo ognor per la F... e guerre e risse. Ma i puttanieri eroi periro ignoti, Che vate alcun le gesta lor non scrisse. Che se questo non era, or noi nipoti Conteremmo altri Achilli ed altro Ulisse, Nè degli antichi becchi il gonfalone Porterebbe ji fratel d'Agamennone.

Si morser per la F... ognora i cani, E fecero i cavalli alle pedate, E per la F... fatti i tori insani Vennero alla battaglia, alle cornate, Fur per la F... dai cazzotti umani Sempre le umane facce fracossate; E che sia ver quanto da me sentite, Ove a finir va la novella udite.

Era il buon cuoco al desco omai tornato, E il suo raeconto a preseguir prendea, Stavasi ognuno attento, e già calmato Dei rivali il furor tutto parea; Ma nel cenere il fuoco allor celato Alla sordina con più forza ordea: Segnita intanto il Grasso; io già vi lo detto Che Barbera e Patacae eran 'n un letto.

Al servo che dormiva in sogno Irene Veder sembra più bella, che non suole, E che dica, le bianche mamme e piene Mostrandogli, il paese occulto al sole: Ah se a calmar di questo cuor le pene Non vaglian teco supplici parole, Moglio surà che di mia mano io muora, Pensaci, crudelacco, hai tempo ancora.

A simil vista fido al suo padrone, Gli parea di risolversi a fuggire, Ma poi più forza avea la tentazione, E gli impedia la fuga di eseguire. E tratto dalla comoda occasione Bellezza si gentil volea fruire, Stringerla ul seno, e là spingea la mano, U' non si tenta mai la donna invano.

-Per quel tatto resister non potendo Alla gran vampa che gli ardeva il core Si disponea... ma qui svegliossi ardendo Di libidine oscena e di furore, Omai degli orti il Nume iva scuotendo La testa pien di fecondante umore, E gettato da basso il gran cappello Mostrava gran desio di far duello.

Dicca Barbera intanto in fra se stessa, Che deggio far? lo sveglio? o non lo sveglio? Ur ora felice al piacer mio concessa Rapida vola... oh qual partito sceglio? Mnover lo sente un poco, a lui s' appressa Volonterosa, e poi sospende il meglio. In seno ha lisso I' amoroso telo, Ma la vuol far cader dal quinto ciclo.

Cede alfin la ragione all'appettito, Più l'usata ctichetta non ascolta, E il servo stringe che già fatto ardito, Fra le cupide braccia tienla accolta, All Se mi ha preso per rimpinconito Il mio padron la sbaglia questa volta, Tra se dicea Patecca, un gran minchione Sarei lasciando un così huon boccune.

Metta meco una statua, una colonna, Se vuol fuggire e vituperio e corna Lo scapato Taddeo, non una donna Di tal beltudere di tai grazie adorna; Barhera intanto a cui già non assonna L'amoroso desio, non lo distorna Dall'opera di amor, ma in basso tuono Dice, signore, ancor donzella io sono. Deh pensate che il fior cogliete, oh Dio! A quale incauto posso amor mi ha tratto? Borda Patacca, ed ella, ali signor mio, Segue, di mala voglia io mi ci adatto! Ma intanto pieno d'un egnal desio I colpi ribadisce ad ogni tratto, Repetendo a ogni colpo io-son-don-zel-la, Ma l'altro scote il pesco a chetichella.

Terminato dell'opra il primo tomo, Abbiate, ella dicea, di me pietade, Se per voi più fancinlla or non mi nomo, Non mi mandate spersa per le strade, Dateni in moglie a qualche glahattuomo: Patacca a tali accenti in dubbio cade, E fra se dice, e che brontola Irene? Ma per molto pensar non si riuviene.

Come sta quest'imbroglio? hammi lasciato Qui Taddeo con sua moglio? ella è sicura... Ah per Dio... quel eastron mi ha barattato Mentr'io dormiva la cavaleatura. Ma comunque tal caso siasi andato, Vediam chi è questa incognita figura. E chi sei tu? le dice, ed ella, oh Dio ! Barbera non conosce il signor mio?

Lungo fora il ridirvi in qual maniera lu questo letto a voi mi giaccia accanto, lo la sorte finora ebbi severa, E molto invano ho sospirato e pianto; Cupido alfin, che ad ogni cuore impera filammi qui tratta, io benedico il santo possente voler, bacio il mio laccio, E tutta lieta a voi riposo in braegio.

Ma! qual prezzo ne avrò? qual fia la sorte Che mi riserva il Dio che mi ha ferito? Patacca allor risponde, infino a morte L'amor mio, la mia fede, ed un marito; Rimonta in sella, e mentre corre forte, Si, le replica, amor mi ha il sen colpito, E se uguali alle mie son le tue voglie, Tra pochi di sarem marito e moglie.

La serva a questi detti si riscuote Diccado, ah mi burlate? oh me meschina t Sperava in quest'incontro un po'di dote, E veggio darmi crusca per farina! Ma quei mentre la serva e il letto scuote, Via baciami le dice, Barberina, Baciami, e non pensare ad altra cosa, Lo ginro ai Nuni tu savai mia sposs.

Ma di Taddeo frattanto il buon destriero Cee e stanco dal corso allin s'arresta, E sostener non può qual prima altero Ritta per bravergiare omai la testa, Ed ei sazio dell'opra fa pensiero Lasciar la tresca, ed a partir s'appresta, Bacia la moglie, ma le dice in pria Separarsi conviene, anima mia.

L'abbraccia Irene, e in tuon sommesso dice Non ti creda per Dio! bravo cotanto, Ma se del frutto della tua radice D'esser contenta darmi posso il vanto, È giusto che per me tu sia felice: Ecco per ora un picciol paraguanto; E gli porge una borsa, egli distende Subordito una mano, e se la preude.

Ella intanto soggiunge, questi sono Leggera parte di quel ch'io vo'darti, Seguitismo a ballar su questo suono Che ben ricco saprò col tempo farti; A chi dona riletti e non al dono, E quel poco ch'io volli regalarti Godi alla barha del becco coronto Che nega ingiusto alle mic pene ainto.

Il marito a tai detti arriccia il muso, Nicia qual mondo si trovi raccapezza. Fra se stesso ei dicea mesto e confuso, Paga una donna a esser pagata avvezza; E alla barba d'un becco? ah qui è rinchiuso Qualche enigma fatal; ma con destrezza Cela il suo dubbio, e mezzo fuor di sè Alla camera sua rivolge il piè.

Mentre all'uscio s'accosta titubante, Patacca che la serva si godea Da bravo e infaticabil cavalcante Di quel letto i pancon strider facea; Taddeo ne ascotta il moto, e in quell'istante Intende ehe sposarla promettea; Freme a tai detti, e dice sbigottito, Corpo di Barba Giovel io son tradito.

Creder gli fa il timor che le sue trame Abbia scoperte il servo scellerato, Che Irene per saziar l'ingorde brame All'opera d'amor l'abbia adescato, Quindi mediante un tradimento infame Abbiano omui deciso e concertato Bucargli il ventre, o durgli in testa un bacchio, E poscia far tra loro il pateraechio.

Tosto iudietro ritorna, e ratto ratto Entra in cucina per trovare un lume, Con cui meglio chiarrisi di quel fatto, E poscia vendicarsi egli presume. Ma gli stoppini invan cerca col tat.o, Che dove di tenergli avea il costume, O il servitor riposti non gli avea, O uon sapeva ei ben cio che facea.

E con le molle il cenere frugando Alfin ritrova acceso un gran tizzone Verso la punta, e in quella ognor soffiando A suscitar la fiamma la dispone: Ma Irene che di un dolce contrabbando Alla serva volca tor l'occasione, Di ritornar nel letto suo destina, Ma il lume accender vuol prima in cucina.

In questo tempo un'orrida procella, Che a bidosso dall'Austro era portata Si scioglie, e cade in questa parte e in quella A bizzeffe la graudin smisurata; Par che ruini il ciel, Giove arrandella Fulmini d'ogni intorno all'impazzata, E tonfi orrendi all'infuriar dei venti Battono le finestre e i paraventi.

Irene colma il sen d'un frèado orrore Movea tremante a tal burrasca i passi, Quando parle d'adir qualche romore, E come una fritata in volto fassi; Peusa poi che sia il gatto, e si fa cuore D'entrar nella cucina, e mentre stassi Sull'uscio mezza fuora e mezza drento Vede cosa che accresce il suo spavento.

Taddeo che a tutti patti entro del letto Voleva morto il servitor distendere, Stava intorno al camin pien di sospetto, Nè la candela avea potuto accendere; Aperto era il bulcone dirimpetto, E la stanza un balen fece risplendere: Vede Irene il marito, la paura Si accresce, e torna iudietro addirittura.

Ma la soverchia tema in seno entrata Errar la fece, e volgersì a man munea In vece della dritta, ed arrivata Dove scosta del muro era una panca, Inciampovi, e con essa strammazzata Batte con grun romor la spulla e l'anca; Fu per gridar sospesa dal dolore, Ma più forza di questo ebbe il timore. Al picchio romoroso e inuspettato Quanti il sangue al marito si congela, E dopo avere un grand'urlo attaccal I sentimenti perde e la loquela, A gran fatica può riprender liato, E di mano gli cadde la candela, Sente sul capo sollevarsi il crine, E crede di sua vita essere al line.

Pur non sentendo altro romore, un poco Ei si rinfranca, e intorno la man stende Sul pavimento, e cerca in ogni loco La candela che invan trovar pretende, E bestemmiando in tuon sommesso e fioco, Giove becco, ha ragion l'uom che ti offende Dice, mentre si accorge al puzzo strauo, Che altro che un candelotto aveva in mano-

Che val tra se dicea ch' io sia all'oscuro, Da lume mi farà la propria mano; S' io son tradito, a tutti i Numi il giuro, Da me pietade imploreranno invano. Ma mentre fa da bravo e da sicuro, Com' un che nel gennaro abbia il pastrano All monte, trema e pallido ed inquieto Fa quattro passi avanti e cinque indietro.

Patacca udito avea il gran romore Della panca caduta, ma la voce Gli fe troncare il bel piacer d'amore, E gli empi il sen d'uno spavento atroce; Balza dal letto, e tra il notturno orrore Di quella stanza vuol partir veloce. Barbera è seco; entrambi han conosciuto Che il grido dal padrone era venuto.

Là per la terza volta replicata Sotto ai lenzuoli lor genial fatica, L'ora notturna omni tanto avanzata, la burrasca terribile e nemica Sì confondou la coppia innomorata, Che nell'oscura camera s'intrica Fra sedie e tavolini, e più non sanno Come la porta ritrovar potranno.

Così tratto dell'esca fraudolente Entro della prigione artificiosa Il pesce uscri vorrebbe di repente, Ma tenta e cerca invan la porta ascosa: Pui fortunata alfin Barbera sente Che sulla soglia il nudo piè riposa. E lieta d'aver l'atte un tal guadagno S' invola, e non si cura del compagno.

Scappa, e presto in cucina entra correndo, Metarte il padron veniva a passo leuto, E hatte in lui con urto così orrendo Che lo fece diacciar per lo spavento; Ad esser giunti a mal punto temendo, Ambo attaccano un grido in quel momento, Ma il gran timor che le lor voci ingrossa Fan'che conoscer l'un l'altra non possa.

Coraggio più non han di proseguire II cammin, l'un non cede all'altra il campo, Stannosi corpo a corpo, che in fuggire Temon di ritrovar peggiore inciampo, Quasi di rifatar non hanno ardire, Quando per la finestra entrando un lampo Rinculando di orror vidersi a un tratto Davanti agli occhi un corpo nudo affatto.

Ad un raggio di luce così corto Non ravvisa la serva sbigottita Taddeo, ma crede che lo voglia morto Per man del servitor la moglie ardita; A non lasciare inulto il grave torto Rabbia, vendetta, gelosia l'incita, Distende il braccie, vibra un forte pugno, E piglia la fantesca in mezzo al grugno. Raddoppia il colpo orribile, e l'astuta ser s' arresta e l'ugge onde Taddeo Coglie l'aria soltanto, invan s'ainta, Che rimettersi in gambe non poteo; Sol prolongando va la sua caduta, Mentre intorno s'aggira qual paleo, Nel tavolino iniciampa, e alfin boccone Cade e batte un solenne stramazzone.

Geme alla grau percossa, e inquieto ascolta Se camminar alcun d'intorno udia, Nè sente verun moto alla sua volta, E a sospettar comincia di magia, Timidi gli occhi in qua e in là rivolta Per veder se il demonio comparia, E batter gli fa il cuore forte forte Timor di corna, di magia, di morte.

Ma della sua caduta il gran romore Fino alla stanza ove è Patacca giunge, Si accresce la paura al servitore, Ed una fiera angoscia il cor gli punge, Fuggir vorria, ne sa come uscir fuore, Che alla bromata porta è alquanto lunge, Gli gira il capo, e invan tenta all'oscuro Per l'ampia stanza di trovare il muro.

Trova l'uscio alla fine, e s'incammina Nè sa beu dove, incerto e brancolando, Finchè lo porta il caso alla cucina Ove ancora Taddeo giacca tremando, Inciampa in esso, e sopra lui rovina, Che grida e strilla; ah servitor nefaudo! Ha mancato il tuo colpo, or a me spetta Far del tuo tradimento aspra vendetta.

Ceduto avea la tema il loco all'ira E incontro al servo a strascicon si spinge, Gli trova il capo, pei capelli il tira, E il grugno di cazzotti gli dipinge, Sono innocente, ei grida e invan s' aggira, Ed a ginstificarsi invan s' accinge, S' infuria alfine, e del padron la testa Prova dei suoi cazzotti aspra tempesta.

Va da quei enori in bando la ragioue, Fischian confusi i pugni e le labbrate, Questo l'unghie negli occhi a quello pone, Che schiaccia il naso a lui con le capute, S'impiegano in quell'orrida tenzone I morsi a gara e le plebee pedute, Lo sputo sanguinoso a gara innafiia I volti, che la man lacera e sfrafilia-

Irene allor temendo maggior danno, Di separar gli atleti ha gran desio, E tutta piena di timor d'affanno Grida, costor s'ammazzano per Diol Ma perchè mai guerra si cruda fanno? Si scopre tanto presto il fallo mio? Ma come? si risolve, e affretta il passo, Per calmare il diabolico fracasso.

E grida, e donde vien tauto furore? Donde la lite in ora così strana? Fermatevi. I vicini a tal romore Che diran? cessi questa pugna insana. Ma già spandea dal cielo il primo albore Del marito di Procri la puttana, Ed alla nuvolosa ampia regione Dubbi raggi spingea dentro al balcone.

Al fioco lume che d' intorno splende Vede Taddeo, che a bocca di catino, Dalle peste narici il sangue rende, E al proprio servitor giace vicino, Com' ei lo scorge fa boccaccie orrende, E stupido riman quel babbuino; Si stroppiccia Patacca intanto il viso, Che al par dell' altro ha d' atro sangue intriso. Or qual lingua fia mai si tersa e pura, Qual mano di pittor sarà bastante A dipinger l'orribite figura Della serva che giunse in quell' istante? Che brutta, come io dissi, di natura, E divenuta pallida e tremante, Nuda, sanguigna, con la pesca nera Sull'occhio, parea appunto la bersiera.

Ma mentre il Grasso cuoco s' accingea A dir come a finire ando la festa, Fra gli ascoltanti la discordia rea Fa nascer dei cazzotti aspra tempesta. Il narrator che proseguir volea Da una spinta bestial colpito resta, Sotto del tavolin come un pagliaccio Cade, e vi fa di sangue un gran migliaccio.

E trovandosi a terra rovesciato Senza saper la causa, al gran romore Che si era intanto da ogni parte alzato, Cava pien di paura il capo fuore, E vede che già ferve in ogni lato Atroce pugna ed orrido furore, Sorge, e seguendo il detto di Catone S'invola dalla critica occasione.

Genio che inspiri dei poeti in mente D'alte coglionerie perenne vena, Deh tu riscalda l'estro mio languente Inabile a cantar l'orrenda scena; Or mi rinuova il tuo favor possente, Ed eguaglia propizio la mia lena Al canto dell'erce, che i primi abeti Spinse a fregar l'umida pancia a Teti-

Mentre il Grasso il racconto suo facea, Ripieno il Bogi di cocente affetto Tutto in preda di amor, più non sapea Rivolger gli occhi dal gradito oggetto; Coi sospiri interfotti Citerea Simil desio spiegava al sno diletto, E tenendosi a lui stretta e vicina Giocavan chetamente di pedina.

Ma il Bogi, che resister più non pidote Al proprio ardore che l'istiga, e spinge, Cerca qualche ristoro, e in basse note All'orecchie parlare a lei s'infinge, Ma le labbra applicando un sulle gote Che eterna rosa ognora orna e dipinge, Tal bacio dievvi il poce canto amante, Che fu per verità troppo sonante.

Udillo il Cricca, e gli piombò nel core L'ingrato suono; un gelido veleno Gli scorse l'ossa; ah iufame, ah traditore Grido, non puoi stare un momento a freno? E sopra il suo rival pien di furore Più rapido lanciossi d'un baleno, Ma il Bogi era già sorto, e la possente Mano stringea di fiero sdegno ardente.

Il Cricca ver di lui s'avanza ardito, E d'essere il primiero a dar si prova, Ma già di man del Bogi era partito Un pugno fier che in una tempia il trova, S'aggira alquanto intorno shalordito Per il grave dolor succiando l'uova, Ma stramazamdo alfin con gran fracasso, Rompe la sedia ove si stava il Grasso.

Ma tosto sorse e bestemmiò la sfera, È giurando di farne aspre vendette, Contro il Bogi correa, quando il Bandiera Grida, e di loro in mezzo si frammette, E perchè al Bogi più d'appresso egli era Per un braccio fermarlo si credette, Ma da quel braccio istesso uno sgrugnone Usci, che il gettò in terra a ratolone. Mentre il Sartore ai propri danni impara Cana a scompartir noni torna sempre il conto, Come avesse seacciata una zanzara Rimase il Bogi al nuovo assalto pronto: Il Cricca allor con ostinata gara A vendicar s' affretta il doppio affronto, E gli avventa allo stomaco in si duro Cazzotto, che spianato avrebbe un maro-

Non si scosse il campione, e un dito solo A si terribil colpo non piegosse, Ma bestemmiando tutti i Dei del polo Contro l'assalitor ratto si mosse, E desiando rovesciarlo al suolo, In fra l'occhio e la tempia lo percosse Con un pugno sì forte e madornale Che dato uon avrebbe Ercol l'ugnale.

Sgretola il cranio al grave colpo, e il sangue Dal naso al Cricca, e fin dagli occhi scende, Si fa nel volto pallido de de sangue, E tornare alla pugna invan pretende, S'aggira intorno barcollando, e langue, Nè dagli ostili colpi si difende, Con altissimo scoppio al suol trabocca, E stralunando gli occhi apre la hocca.

Il Gratta allora e Mangiamazze, e il fiero Sett' once che col Cricca erano usati A vuotorsi le feste un tino intero, E da bambini ancor si erano amati, Giunto credendo all' Acheronte nero L' amico lor, corsero insieme irati Contro il suo percussor: con minor fretta Pel nubiloso ciel corre saetta.

Tremò la terra, scossa al calpestio Dei feroci campioni, e il Bogi intanto Immobil gli attendea, quando s' udio Gridare il Nottolini, ah per Dio santo! Queste soperchierie dove son io? Tre contro un solo? e qual sperate vanto Da una simil vittoria? ah mascalzoni! A branchi come voi vanno i poltroni.

Mentre così diceva il pugno ratto Vibra, ed il naso a Mangiamazze pesta, E Pilnechino nel medesmo tratto Spinge la destra al pio Sett' once in testa; Ma bestemmiando, e per tropp' ira matto Il Gratta, cui nissuno intuppo arresta, Il Bogi assal da furibondo sgherro Con uu cazotto che parea di ferro.

Or come della triplice tenzone
Narrare i colpi? il suol forse più rare
Al terminar dell' antunnal stagione
Copron l'aride foglie, e forse in mare
Meno arene sconvolge l' Acquilone
Quando con l'Austro viene a contrastare,
E di notte si contan forse meno
Fulgide stelle per lo ciel sereno.

Fischian per l'aere i colni, furiosa Arde d'intorno e orribile battaglia; Chi del gran Giacolin più vigorosa Ha la destra, e chi 'l forte Berni eguaglia, Uno di Ponte ha la virti famosa, Un del possente Zotta lia maggior vaglia, L'uno ebbe Biacco per maestro, e l'altro Da Rabican fu reso agile e scaltro.

Ai gridi, alle bestemmie, alle percosse, Qnell'osteria pareva un vero inferno, E vide l'oste, che al 1 omor si mosse, Far delle robe sue tristo governo; Come d'inverno l'acqua per le fosse, Il dolce Frontignan misto al Falerno Gorgolando scorreva in tutti i lati Dalle bottiglie e fiaschi fracassati. Per man del Bogi il fiero Gratta in terra Cade in guisa che mal sorger potea, Ma risurse il Bandiera, e cruda guerra Al Calzolaro invitto far volea, Arme non trova, ed un barile afterra Di vin del Chianti che d'appresso avea, E con forza incredibile lo scaglia Contro il Bogi, ma invan, che il colpo sbaglia.

Ma il gran campion scansata la burrasca Burla il nemico con sorriso amaro, Poscia fremendo levasi di tasca Una forma che avea da caltolaro, Gliela tira, e nol coglie, il legno casca Sopra la testa dello Spocchia oliaro, Che di vino un baril già tracannato Giacea sopra una panca addormentato.

La tempia infranse il fiero colpo e al suolo Cadde lo Spocchia sulla botta morto, E davanti allo stigio barcainolo Si ritrovò che non se n' era accorto, Tanto era cotto il povero figliuolo, Che rivolto a Caronte il viso smorto, Per un mercante d'olio lo prendea, E dimandogli quante coppi avea.

Il Cricca intanto era risorto, e in cuore Rinascere sentia la furia insana, Ne mai si accese di simil furore Rabbiosa tigre nella selva ircana, Cui tolti abbia l'infido cacciatore I tenerelli parti dalla tana; Irte le chiome avea, roca la voce, E lo sguardo terribile e feroce.

Nè altr' arme avendo, con due mani impugna Una pesante seggiola, e con quella Più fiero che giammai torna alla pugna, E il suo nimico ad alta voce appella; Già gia gli è sopra, ed ei perchè lo giunga Con minor danno così ria procella, Un braccio oppou che alla difesa inetto Stordito resta, e impiagar lascia il petto.

Qual toro che strappate le ritorte Ond' avea cinte le puguaci corna, Mugge, ed atterra pavido di morte L'intoppo che la fuga gli frastorna, Tal dall' onta e dal duol fatto più forte, Fremendo il Bogi alla battaglia torna, Prende anch' egli una scalia, e più che puote L'alza, e il nemico con due man percuote.

S'accende il Cricca di più fiero sdegno, E menando un gran colpo di traverso Fere il nemico nelle coste: oh degno Fatto d'esser narrato in prosa e in verso! Immobil resta il forte Bogi, e il legno Va in pezzi minutissimi disperso, nos i spaventa il Cricca, e gli arrandella Un tronco che avea in man d'una mascella.

Al colpo atroce l'ira ed il veleno Dell'offeso campione in volto ardea, Pareva un mongibello avere in seno, Come un leone indomito fremea. Ma il Nottolini di stanchezza pieno Vinto da Mangiamazze il suol premea, E abbattuto giaceva a lui vicino Da Sett' once anche il bravo Pilucchino.

Solo il terribil Bogi rimanea, Che niun più sosteneva il suo partito, Ma per suo difensor vantar potea L'alto coraggio ond'egli era fornito, E il favor della bella Citerea, Che godendo in vederlo così ardito, La pugna ad osservar stava in disparte Lodando dell'eroe la forza e l'arte. Vedeste mai dai cani a orrenda stera Far caccia in bosco cupo od in steccato? Così Sett'once, il Cricca ed il Bandiera, E il Gratta ch'era surto più arrabbiato, E Mangiamazze, e l'oste della Pera, Avean d'intorno il Bogi circondato, Chi pertica vibrava, e chi bastone, Chi molle, chi paletta e chi schidione.

Il Bogi sopra lor sorgea, qual suole Cavel dei mortellini in su gli ornati, O qual d'un campanil l'eccelsa mole Sopra le abitazion degli spiantati: Ma vedendo a suo danno come vole Denso nembo di colpi disperati, A forza il cerchio fende, ed al sicuro Si trae, mettendo l'ampie spalle al muro.

Era di marmo un grosso tavolone A lui d'appresso, e ben potea vantare Quattro secoli almen; trenta persone A fatica l'avrian potuto alzare; Lo mira il Bogi, su le man vi pone, E con la forza che non avea pare, Siccome di coton fosse o di paglia, Sopra i nemici suoi ratto lo scaglia.

Fende il grau masso l'aura sibilante, E sul Cricca, sul Gratta, e sul Bandiera Precipita, e dal capo all'ime piante Coprendogli, ne fa salsiccia vera; Topo t-ilor troppo del lardo amante Resta alla schiaccia in simile maniera, Gridan gli altri doleuti al caso tristo, Ed il sangue col vin corre commisto.

L'oste allora che mira la Nenciotta Starsi in disparte, in volto orrido e fello A lei s'accosta e grida: ah tu mignotta, Tu sei l'empia cagion di tal bordello, Solo per te la fiera lite indotta Ha questi amici mici tratti al macello, E alzando il legno, grida, vanue via, Non albergan puttane in casa mia.

A questi acrenti di Vulcan la moglie Torva negli occhi il miser oste guata, Poi tutta in se medesma si raccoglie, E gli manda sul cello una fiatata: Ecco ogni tratto d'uomo in lni si scioglie, E l'una e l'altra gamba ecco accorciata, Nascon le corna, fansi piume i panni, La bocca becco, e l'oste un barbagianni.

Mangiamazze, e Sett' once in quell'istante Che col Bogi pingnavan tuttavia, Topi son fatti, e con passo tremante Cercano un foro, o qualche occulta via, Ma mentre van correndo indietro e avante I gatti gli mangiar dell'osteria; Ma il Bogi stanco e di ferite pieno Cade spossasto affatto in sul terreno.

Pallido giace, e dalle membra intanto Sendel in gran copia il saugue ed il sudore, Ma corre tosto, e gli si pone accanto Tutta affannosa l'alma Dea di Amore, Tergegli il froute, edaci sente frattanto In sen tornare il pristino vigore, Si riserran le pigghe e resta quella Solo che Amor gli fee con le quadrella.

Col Bogi insiem gl'influssi suoi divini Provar gli eroi ch'eran caduti al suolo, Già Pilucchino e il prode Nottolini . Sorgon più forti, e più non senton duolo, Miran gli amanti che stretti e vicini' Bramavano di star da sola a solo, Ne dar volendo loro soggezione Fanno ritorno alla natia magione. A meraviglia tal riman confuso
Il Bogi, e a lei favella in questi accenti:
Che mai veggio? si è forse il ciel dischiuso,
E te inviò tra le mondane genti?
E chi sei tu che sopra l'uman uso
Opri a vantaggio mio si gran portenti?
Una donna mortal no tu non sei,
Ma una Diva, o ministra degli Dei-

Ella sorride, e dice a lui, fra poco Quale io mi sia con tuo piacer saprai, Vivo intanto nel sen conservo il fuoco Che amor vi accese; ed egli, a tuoi bei rai Ardo mio ben, risponde; e a poco a poco Morir mi sento, ahimèl quando vorrai Il tenero amor mio render contento? Ed ella, ah ne sospiro anch'io il momento.

Ma l'oste, che quantunque Barbagianni Conservava dell'uomo la ragione, Pel cangiamento suo pieno d'affanni Tutto dolente innanzi a lei si pone; Di braccia in vece egli distende i vanni, E si getta alla meglio in ginocchione, Inalza il cul, piega le corna al suolo, Mostrando agli atti il pentimento e il duolo.

Il Bogi allor che generoso e forte Correr sapeva incontro a ogni periglio, Mirando dell' ostier la trista sorte, Mostrò per la pietade umido il ciglio, E volto a Citerea disse, è di morte Questa pena peggior, se un mio consiglio, Se il mio pregar fosse per lui bastante... E l'oste ritornò qual era innante.

E pien di riverenza e di rispetto Ringraziò il Bogi, e più d'amor la Dea, Poi lor soggiunse: è preparato il letto, E sotto le basette sorridea, Donna, o Diva che siate, il vostro affetto Costui meritar meglio non potea: Così dicendo giusta il suo costume S'avvia, chiacchera, scherza e lor fa lume-

Tosto lo segue il Bogi, e insiem la Diva Tuttor coperta della spoglia umana Che il suo divino aspetto ricopriva, E celava di Cipro la sovrana; Ma d'ambrosia un odor soave usciva Mentr'ella discioglicasi la sottana, Che scopri al Bogi un cul si bianco e tondo Che avrebbe tesi i nervi a un moribondo.

A simil vista il fortunato amante Avido a lei distende un dolce abbraccio, Recansi in letto, e nel medesmo istante Ella si getta al suo campione is braccio... Ma non mi sento a recontar bastante I lor contenti, e su tal punto io taccio, Quello che avvenne immaginar potete Voi che d'amor nell'arte esperti siete.

Ma poiche nacque in cielo e l'atre bende Ruppe di notte la vermiglia aurora, Al forte Bogi che saper pretende Qual sia colei che tanto l'innamora: Il mio stato ed insiem le mie vicende, Disse Ciprigna, tu saprai in brev'ora, Presto ei rivedrem: frattanto il core T'empian, dolce idol mio costanza e amore.

Invisibil si rende, poiché detto Ha in cotal guisa, e pien di meraraviglia Così lascia il suo drudo entro del letto, Che gli palpita il cor, nè batte ciglia, Ella d'Averno all'orrido ricetto Con solleciti passi il cammin piglia, E presto giungo ove Caronte empiea La baraccia infernal di gente rea-

Dell'Acheronte in riva la vezzosa Diva si ferma ed a mirar si pone La rinascente turba numerosa Che dipendea dalla vital regione; Ma tempo è che la mia Musa scherzosa Saspenda di dar flato al sua trombone, Che il canto passa la dovuta meta, E il duttur Gian Domenico s'inquieta.

PINE DEL CANTO SESTO

## CANTO VII.

## ARGOMENTO

Varca Giprigna la terribil via, E giunge at regno dell'eterna notte Pluto l'accoptie, cinto dalla ria Sua corte, dentro alle tartaree grotte; Per vantaggio di lei messaggi invia A Gione Matebolge e Peldigotte, Giunge Mercurio, e Vencre dispone A veder tulta l'infernal regione.

Chi mi darà la voce e le purole Convenienti all'orrido subbietto, Or che il regno fatal nascosto al soie, Il cieco Averno, è dei miei carmi oggetto? Alto coraggio ad opra tal ci vuole, Nè di triplice acciaro intorno al petto Basta l'asbergo, a entrar sonza timore Nei regni della morte e del dolore.

Mentre in testa il progetto io rivolgea Di scoprirvi quest' orrida regione, Un gelidò timore il cuor mi empia, Ed era per fuggirne l'occasione, Ma mi sovenne che amicizia avca Con un tal venerando corbacchione, Che operator di meraviglie tante, Escretta il meatier di Negromante. A lui ricorsi, ed il bisogno esposi Che avea di far vedere, altrui l' inferno, Nè il panico terrore a lui nascosi Che facca del mio cuor tristo governo, Nettò col moccicchin gli occhi che rosi Avea la cispa e un colaticcio eterno Il mago, e mi conobbe, e disse, aspetta, Ho pronta per tal uopo una ricetta.

Alzossi, e prontamente dette fuoco A un fascio d'ossa ch' egli avea raccolto, E fur d'un che del ciel, dei Numi gioco Si prese, in mille e mille vizi avvolto, Poi trasse fuor di custodito loco Mille vasetti e più da un grosso involto, Pesò la dose che da ognuno elesse, E sull'istante ad operar si messe.

Era abbruciato l'insepolto ossame Dell'ateista, ed il carbon formato, Quand'ei pose a bollire in un tegame, Grasso d'arnion d'un frate riformato, Con due perzetti d'arido corame D'un petulaute musico castrato, E vi mischio quand'ebbe ben bollito Parte del paracuor d'un favorito.

D'uno spion poscia vi aggiunse il cuore, El cervello d'un magro progettista, El a mano diritta d'un sartore, E d'un calunniator la lingua trista, Polvere di legal cavillatore, E medico impostor insiem commista, E na cuffo di crin tolto alla natura Di vagabonda cantatrice impura.

E il polmone d'un sordido usurare V'intruse, e d'un ruffiano e d'un sensale Le labbra, ed il ventricol d'un fornaro, E le orecthie d'un giudice venale. Ma quando gli ingredienti si mischiaro, Per lambicco ne prese il più essenziale, Mel dette, e disse, eccoti un forte aiuto In questo estratto di baron fottuto.

Vanne, con esso ungiti bene il petto Dalla parte del cuore, e stai sicuro Che imperterrito e senza alcun sospetto Vedrai quando il di luce ed all'oscuro; Fin d'Averno nell'orrido ricetto Guardar potrai Plutone a muso duro: Io del mago il consiglio già eseguito, Mi sento per cantar più franco e ardito.

Mentre la bella Dea rimira in fretta Sulla barca infernal l' ombra salire: Che vi spacchi nel mezzo la saetta Anime... ob catta! mel farete dire! Grida Caronte, e quelle poca retta Gli danno, che han gran voglia di partire, Egli col remo le vicine scaccia, E sgrida le lontane e le minaccia.

Un signorazzo altero e pettoruto Grida, perchè farmi aspettar cotanto? Bardotto vil mi hai tu ben conosciuto? Sai tu quali avi generosi io vanto? Ride Caronte, e omai chi ha avuto ha avuto, Dice, buffon, ti scosta, o ch' io ti pianto Il remo sulle corna; intanto ei passa, E sua eccellenza come un caval lassa.

Sharca tosto la gente maledetta, Che d'orrido pallor le gote tinge, Turba di mostri la riceve, e in fretta Al tribunal temuto la sospinge, Il barcaruolo il suo ritorno affretta, Ed il naviglio al nuovo incarco spinge, Ma appena che alla riva egli accostosse, Nuove strida si udir, nuove percosse. Sotto una mantiglietta rifinita, Un ascoc d'oro e diamanti avea Una vecchietta secca rifinita, E trarlo seco all'erebo volea; Un poeta con faccia shigottita, Ove pinta la fame si vedea; Passar chiedeva da quell'altra parte II suo rimario, e un giocator le carte.

Un medico impostor teneva in mano Una boccetta d'acqua colorita, Ma Caronte stendendo un colpo strano L'oro, il rimario, la boccetta trita, E le carte volar, fa ben lontano: Quindi scorge la Diva, e a sè l'invita, Mescendo per far luogo a Citerea, Colpi da cieco sulla turba rea.

Sola ascende colei che in Cipro impera, E preso in man Caronte il suo berretto S'appressa a lei con men turbata cera Pieno di complimenti e di rispetto; Pur trasparla la zotica maniera, Sebbene ei moderasse il gesto e il detto, Nell'avvisarla in guisa tal: badate Che in appoggiarvi uon v'msuduciate.

Di ripulir la barca indarno ho cura, Che per dispetto l'anime dannate Ci pisciano e ci fanno ogni lordura Per vendicarsi delle mie legnate; Passa di qui tanta canaglia impura, Che i pidocchi e i piatton porta a carrate, E da questi animali, io non saprei Se siano esenti anche i signori Dei.

Scioglie intanto il naviglio, allor la Diva A bell'agio contempla il barcaiuolo; Un rosso cupo a scacchi gli copriva La faccia assai più nera d'un paiolo, Un par di corna in fronte gli appariva, Larga la bocca avea come un orciolo, Irsuio e folto il sopraciglio, raro Il crine e un par d'orecchi da somaro.

Era più secco e smunto d'un graticcio, I deuti in tasca avea dentro a un cartoccio, Di cispa intorno agli occhi era un pasticcio, E il naso pien di caccole e di moccio, Di qua e di la una natta avea per riccio, Il mento aguzzo e più sottil d'un coccio, E di sordida barba un mezzo braccio Scendea da quell'orribile mostaccio.

Gli sapea d'aglio e di cipolla il fiato, Ed era ignudo inlino alla cintura; La Dea volgendo il ciglio in altro lato Per non mirar la sordida figura, Gli chiede qual dell'alme sia lo stato In quella parte tenebrosa è oscura: Caronte allora la purola prende, E sul remo or s'incurva, or si distende.

Qual pentolaro che l'istessa adopra
Ctea per l'orinale e il nobil vaso,
La medesma materia pone in opra
Per formar l'uomo il capriccioso caso,
Nè vi è chi differenza vi discopra:
Ha simile ciascun la bocca e il naso;
Ma questi nasce allo splendor del trono,
Quegli è messo ai bastardi in abbandono.

Nè capiseono i tumidi mortali Da una vana superbia trasportati, Che in origin fra lor son tutti uguali, Fino a che non son giunti in questi stati, Qui veggon, nè bisogno hanno d'occhiali, I nobili, i signori, i titolati, Che per aver quaggii fana e decoro Suno inutili e stemmi ed avi ed oro. Chiede la Diva allor, di qual stagione Con la sua barca el faccia più faccende; Replica il barcaiuolo, allorche Orione In ciclo sorge e le sue nubi estende, A popelar quest' infernal regione Maggior numero d'anime discende, Ma in fede mia, negli altri tempi ancora Qui sempre si fatica e si lavora.

La gola, l'ambizione, e quel che Aletto Forsennato furor nei cuori aceses, E un morbo reo che ha l'uman sangue infetto Volgarmente chiamato mal francese Spingono a riempir questo ricetto Gli uomini in folla da ciascuu paese, E vi piovon più fitti dei moscini Che assedian per vendemmia i larghi tini.

Ma già toccava dell' opposta riva L' infernal barca le cocenti arene; Discende a terra la vezzoza Diva, A cui lungo cammin varcar conviene; Di picciola moneta io qui son priva, Dice a Caronte, che la mano tiene A scudellino, ed ei così alla muta Fa spalluccia, si gratta e la saluta.

Mentre la Dea si avanza in quel contorno L'alme s'affollan tratte al suo splendore, Ma non avvezze a sostenere il giorno Sen fuggon tosto entro al più cupo orrore; Novella turba a lei si pone intorno Che poi si caugia come allo splendore D'uaa lanterna magica si vede Il Gian Mogol, che ad arlecchin succede.

Ella segne il cammino, e di latrati L'aria densa d'intorno ode suonare, Si volge, e con i peli rabbuffati Sulle tre teste il cerbero le appare, Secchi mostra gli stinchi ed affilati, E si posson le costole contare, Piena di tigna è la bestiaccia fella, E non ha più nè pancia nè budella.

Fiutò la Diva ch' era a lui davante, Poscia la coda tra le gambe pose, Gettossi in terra, e da tre bocche ansante Tre lingue asciutte shadigliando espose: La Dea nol cura, e più s' interna avante Nelle parti d' averno tenebrose, Ma sentendo il romor d' una carretta, Si ferma alquanto, e per vederla aspetta-

Dai suoi spioni avea Pluton saputo Che a lui venir doveva Citerea, E pronto il suo cocchiere avea tenuto Per servir di carrozza quella Dea: Del cieco Averno il regnator temuto Con quell'istessa già rapito avea, Meutre tra i fiori e l'erba tenerella S'aggirava la Sicula donzella.

Ma per il lungo andar d'anni, gli arnesi N'eran rotti, nè più qual prima ornata D'ebano, dai destrier fervidi e accesi Di vigoroso brio venia tirata; Era vecchia e ritinta, e faron presì A vettura i cavalli quella fiata, Uno era cieco, un zoppo e un altro matto, Il quarto avea i giardoni e il capogatto.

Così quand' è tra noi per prender moglie Un nobiluccio mezzo ricascato, Prende a conto di dote, e pien di voglie Spande effimero lusso in ogni lato, Ma la superbia in fumo si discioglie, E all'antica miseria ritornato, Manda la sua signora Bracalisse Nella carrozza dell'Apocalisse. Scende il cocchiere, e poichè riverita Ha Diva da parte di Plutone, E datale a montare un po d'aita Sull'usata cassetta il cul ripone, Le rote allor per quella lunga gita Fanno tre passi al più sopra un mattone; Si scopre alfin la reggia e addirittura La vaga Dea licenzia la vettura.

Così qualcun vestito da signore
Monta un'oretta dopo mezzo giurno,
Del caldo sirio all'infiammato ardore,
In barroccio per girsene a Livorno,
E annoiato da sete e da languore,
Carco di polve e pien di mosche intorno,
Appena s. Antonio apparir vede,
Il resto del cammin vuol fare a bicde.

Entro di vasta orribile caverna
La moglie di Vulcano inoltra i passi,
E sostener l'immensa volta eterna
Mira gl'informi e rovinosi massi,
Langundo lume colaggiù s'interna
Donde il salnitro ha già corrosi i sassi,
E un lento umore ogni contorno bagna,
Che sul pendente musco si ristagna.

Nel mezzo dello speco tenebroso Sopra d'un trono d'ebano sedea D'Erebo il regnatore, ed il cruccioso Fiero sguardo dall'alto rivolgea; Stava alla destra del superbo sposo La vaga liglia della Diva Actea, Che mostrava nel volto delicato Un non so che di duro e di sgarbato.

Della nobile Italia in sul confine Forse men erta l'Apennino inalza La fronte al ciel carca di fredde brine, E meno orrore la sull'alpestre balza, Di quel che il crudo re delle meschine Ombre d'Averno orribilmente si alza, Irte ha le chiome fra le immense corna, E pallida la faccia disadorna.

Il naso ha largo estremmente e folta Ispida barba a lui cela e ricuopre La vasta bocca, che se apre talvolta Le ferree zanne rugginose scuopre, Da quella 'sece la fiamma in globi accolta D'un atro fumo, e i circostanti copre; E respirando, mentre l'aria rende, Pestilenziale odore ovunque estende.

Gli oochi ha d'accesa brace ed infossati, Luughe le orecchie delle corna al paro, È ignudo, ma lo cuopre in tutti i lati Un negro pelo da lupo mannaro, Ferreo scettro terror dei scellerati Stringe un'adunea man da carbonaro, E dalla parte deretana snoda Trecento braccia di volubil coda.

Sopra i gradini dell'orrendo soglio Di sangne aspersa è la Vendetta ria, La tumida Superbia, il pazzo Orgoglio, E di labbia coperta Ipocrisia, Il Raggiro, la Cabala, l'Imbroglio Sonvi, e la doppia Frode e la Bugia Che in mille forme cangiasi e si vede Brevi passi spiegar con zoppo piede.

E la Discordia pazza evvi ammantata A liste, che il color non han simile, Ha di vipere il crine, e batte irata Sulla pietra infernal l'empio focile; lvi si lagna Povertà, legata E mani e piedi con un laccio vile, Là prepara le stragi e i rei inganni Diffidenza compagna ai rei tiranni.

E il Tradimento che la bocca impura Stende al bacio, e al pugnal sotto la spoglia Porta la mano, e la vorace Usura Che. d'oro pasce, e sempre d'oro ha voglia, L'Invidia, che a virtude onte procura, E si empie al bene altrui d'amara doglia. Là tormenta se stessa, e il suo veleno Cade di bocca e le fa piaga in seno.

Colà s'infuria il Fanatismo atroce, Che una benda ha sul ciglio, e in mano stringe Acutissimo acciar, ch' ei suol veloce Vibrare u'l'avarizia lo sospinge, I passi suoi Superstizion feroce Guida, o scaltrita Ipocrisia, che tinge Lo scarno volto di mentito zelo Torti sognati a vendicar del cielo.

Vi è l'Ateismo, che alle proprie piante Scava un abisso orribile e profondo, U'senza speme e nell'error costante Cade, e di mille colpe il preme il pondo: Mostra l'incancherito suo sembiante lvi Lussuria, e sparge il fuoco immondo. L'Ignominia d'intorno errar si vede, E il Furto reo con il feltrato piede.

Per la vasta caverna errano intorno Le pallide ombre, i spettri spaventosi, Che abbandonando l'infernal soggiorno Quando Febo ha nell'onde i raggi ascosi, Con l'immagin dei morti vanno attorno Dei viventi a interrompere i riposi, E gli inquieti sogni e le paure, E le vigilie e le moleste cure.

Ma già la bella Diva di Citera Riverente inchinandosi a Plutone, A fargli s'accingea molle preglicra Per implorarne aita e protezione;

Ma qual tromba marina da galera Sciolse il Nume d' Averno il gran vocione, E disse: la cagion della tua gita

Sappiam, Ciprigna, ed a seder l'invita-

Ella obbedisce, ed ei siegue: so bene Che da Vulcano in ciel fosti accusata; Note di Cipro son le belle scene, E si sa che tu hai fatta la frittata: Mercurio che all'inferno ogni di viene Mi ha tutta l'istoriella raccontata, E in verità, cara nipote mia, Mi par che tu abbi fatta una pazzia.

Non dico già che d'incornar Vulcano Tu non avessi un'ottima ragione; Ma giacchè ti han goduta a mano a mano In cielo e in terra tutte le persone, Perchè non contentar d'amore insano Il Dio di Cirra, e scioglier la questione? Venere allora, che contrario teme D'Averno il Dio ricorre all'arti estreme.

Impallidita a lui si volge, e: oh Dio! Dice, fare io potea ciò che mi accenni? Non sai che per Apollo un odio rio Quanto giusto nel cuor sempre ritenni? Misera me! dunque nel caso mio Uno steril consiglio a prender venni? Ah veggio ben di quanto m'ingannai Quando l'aita di Pluton sperai.

Ecco, favola vil sarò del cielo, E di me riderà la mia nemica! Tu mi abbandoni al mio destino? un gelo Sento nel seno, e reggomi a fatica. Plutone allor tutto arricciando il pelo Grido, ma cazzo! non intendi cica? Chi ti nega assistenza? anzi vogl'io Che niun ti torca un pelo affè di DioA tale esclamazion l'alta caverna Dalle radici sue tutta si scosse, E d'Acheronte dalla parte interna A flutti l'onda gorgogliante alzosse, Tremar le parche, e dalla mano eterna Lor cadde il fuso; le mondane fosse S'intorbidro, e fuggir fuori in fretta Tutti i ranocchi della paduletta.

Ma dell' Inferno il re tosto rivolge A basso il ciglio, d'ogni intorno guata, E chiama ad alta voce Malebolge, Che tosto monta l'alta scalinata, E tutto in se raccolto al suol rivolge La nera fronte d'aspre corna armata, E a lui dice Plutone, or del tuo zelo Vanne a far prova per Ciprigna in cielo.

Acciò il consesso sopra l'alte sfere Non si faccia giammai, tutte le prove Tenta, che in te trasfondo un tal potere Da far girare il capo ai Numi e a Giove. Di una vendetta invan speri godere Il Dio di Cirra che tal guerra move, E restin tutti coi C..... in mano Gli amici e i protettori di Vulcano.

Già dell'affar tu sei bene informato, E della hricconata te ne avanza, Addio... senti... vien quà: così sgarbato Non mestrarti su in cielo; abbi creanza, Onde non dica poi qualche sguaiato Che lasciur-non sappiam la nostra usanza, Come il villan, che il cuso in alto sbalza, Che è gallonato, e ha il buco nella caiza.

Qui taeque Pluto, e quel Diavol Grifagno Ch'era un vero furbaccio di tre cotte, Pensò un poco, poi disse, qual guadagno lo faccia da me solo il di e la notte Tu il sai, ma questa volta d'un compagno Ho d'uopo. Vi sarebbe Peldipotte, Che è il più fino tra i nostri mariuoli, E veggun più quattr'occhi che due soli.

E ben, disse Pluton, prendilo e parti, E da me spera un ampio guiderdone Se l'impresa riesce; anch io premiarti Saprò, disse Ciprigna, all'occasione: S'inclina, e vola per l'eteree parti Col suo compagno il diavolo imbroglione Come ministro plenipotenziario, Che sempre mena seco il sogretario.

Ma poichè Malebolge (u partito, La Dea di Pafo al brutto zio si volse, E del favor che aveale compartito Per ringraziarfo tutta si raccolse, E un complimento con bel garbo ordito Fargli volea, ma Pluto al sen l'accolse, Baciolla in bucca, e disse, tra i parenti Son tutte seccature i complimento.

A quel sordido bacio, che il fetore Spandea lontano almen quaranta miglia, La delicata Dea madre di Amore A tal segno si turba e si scempiglia, Che sul punto di rendere anche il cuore Soffia sbufiando, stringe naso e ciglia, E alzando poi la candidetta mano Il puzzolento zio spinge lontano.

La figlia allor di Cerere si accosta,
E di Pafo alla Dea stende le braccia,
Dal regnator d'Avenno ella si scosta,
E Proserpina al sen stretta si abbraccia;
Sai qual legge bestial ci ha il fato imposta,
Esprimerti non so quanto mi spiaccia,
La regina dicea, Venera amata,
Offiriti non poss' io la cioccolata.

O sia Nume del cielo, o sia mortale
O sia Nume del cielo, o sia mortale
Dibligato è da legge aspra e fatale
A non uscir dall'infernal regione,
Nè merta questo regno che in non cale
Tu ponga la celeste tua magione,
E soggiunse pionin, cara germana,
Son qui per un granel di melagrana.

Già replicato un mar di complimanti, La Dea di Cipro si partia bel bello, Quando da lunge per le vie dei venti Veder le parve un grosso pipistrello; Fermossi, e là volgendo i lumi attenti, Riconobbe ai talari ed al cappello, Cillenio il Dio dei ladri e dei mercanti Che presto giunse al gran Plutoñe avanti-

Nel volume descritto era del fato, Per decreto immutabile ed eterno, Che ogni volta che in ciel fosse il di nato, Egli dovesse scendere all'inferno, Un numero di morti era obbligato A portare in tributo al re d'Averno, È a sua voglia ritrarne anche potea Dall'Erebo quell'alme che volea.

Pagò Mercurio al tenebroso Dio Il suo tributo, e volto a Citerea Per cui nel sen di fervido desio, Nè dalla Diva mal accolto, ardea, Disse, giacchè nei regni dell'obblio lo ti ritrovo, o vezzosetta Dea, Vuoi tu, se Pluto accorda permissione, Meco veder questa infernal regione?

Ciprigna euriosa per natura (Che un vizio tal neppur le Dive esclude) In quella parte tenebrosa e oscura Gran desio di gir seco in sen racchiude, D'ottenerne l'assenso indi procura Da Pluto, e il riso dai begli occhi schiude, Il riso seduttore degli amanti, Che poi si cangia in amarezze e in pianti.

Plutone che negar soleva ognora Una tal grazia, sordo ai preci e al pianto, A Ciprigna volea disdire ancora, Ma cedeo di quel riso al dolce incanto. Come negar piutto avrebbe allora? Che non si accorda a bella donna accanto? Oh quanti signorazzi in simil caso Cedono, e sou menati per il naso!

A Venere costò quella licenza
Un altro abbracio, un' altra stretta al seno
E un altro bacio pien di pestilenza,
Di stomachevol tanfo e di veleno,
Ma una donna che bella abbia apparenza
Forse a un vecchio signor paga di meno
Per ottener la dote od un vestito,
O un poco d'impieguccio pel marito?

Omai la bella Diva nel dolente
Tartaro per entrare erasi mossa,
E già dell'infernal cornuta gente
Schiera incontro veniale e folta e grossa;
Ma il mio ronzin si ferma di repente,
Ed abbassa l'orecchie e il flato ingrossa;
Meglio dunque sarà che a dare lo vada
Allo stanco destrier riposo e biada.

FINE DEL CANTO SETTIMO.

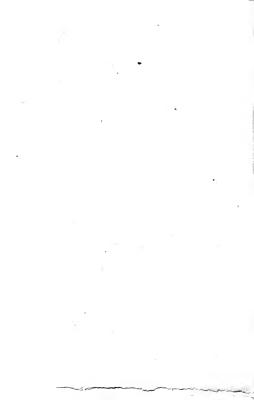

## CANTO VIII.

## ARGOMENTO

Net Tartaro inoltrata Citerea
Vede le Parche e il giudice d' Averno,
Che gravemente in tribunal sedea,
Far dell' anime inique aspro governo,
E senlensiar due vait della rea
Turba il vario castigo sempiterno;
E come esiga d' Elicona il Dio
Dai poetastri insulsi il giusto fio.

Io dovrei fare un po di predichetta
Pria di scoprir l'inferno all'altrui vista,
Mostrar dovrei, che asprissima vendetta
Dal giusto cielo il peccator si acquista,
E che... ma mi darebbe poca retta
La cocciuta in mal far canaglia trista,
Nè duopo i buoni hanno del mio consiglio;
Tolghiam dunque la causa allo sbadiglio.

Dei demoni în fra l'empia e ria caterva S'inoltrava la moglie di Vulcano, E intorno a lei quella genia proterva Stava come i villani al ciurlatano; Ella volgendo i lumi intorno osserva A chi la ronca, a chi l'uncino in mano, Chi una balestra avea, chi una zagaglia. Chi freece, e chi stromenti da sbirraglia.

Quale ha muso di cane, e qual di gatto, Qual d'asino, o di mulo, o di cignale; Chi è guercio, chi gobbo contraffatto, Chi losciata ha una gamba allo specale, Hanno tutti tre quarti almen di matto, E portan lunghe corna e coda ed ale, E per aggianta a si deforme aspetto Puzzano tutti come un lazzaretto.

La turba ognor vieppiù s'accresce, e intorno Qual mare ondeggia all'amorosa Dea, Chi spalanca la bocca come un forno Per l'alta meraviglia che il prendea, Altri per rimirar quel viso adorno, A cavalluccio a un altro si ponea, Chi sorpreso facca dei gridi insani, Chi sorpreso facca dei gridi insani,

Ma si apre in mezzo a lor ben larga via Con la possente verga il Nume alto, Fugge la nera turba, e si disvia Con gran romore in questo ed in quel lato; E della Dea di Cipro in compagnia Giunge Mercurio a un antro affumicato, Ove d'anni, di morbi e lezzo carche Lo stame uman filavano le Parche.

Lordo e bisunto alla servile usanza
Dal muro un lume a mano ivi pendea,
Che per l'oscura sotterranea stanza
Come una face sepoleral splendea,
E al fosco lume l'orrida sembianza
Delle Parche più brutta si rendea,
Martine in qua e in là movean inquiete e stitiche
Ciarlando insiem le facce paralitiche.

Ignoran quanti secoli han sul dosso Quelle tre brutte vecchie sgangherate, Ed han grinzose e del color del bosso Le guancie di gran colpi caricate, L' occhio infossato e più che brace rosso, Palpebre di scarlatto foderate, E il mento aguzzo serve a lor di vaso Lo stillicidio a conservar del naso.

Più non soggiorna entro tre bocche un dente, E regge appena il capo dondolante Nero collo di grù sul sen cadente, In cui le poppe scimila anni avante Si vider forse, su quel sen fetente Che arsiccia ricopria pelle tirante, E le mani più nere dei carboni Eran carche di rogna e petignoni.

Sulla zacca tignosa e mezza monda, Una tedesca nera Atropo avea, Di biglierino ornata e si profonda Che ambe l'orecchie sotto nascondea; Lachesi e Cloto avean la ceffia tonda Da comodo, ed un nastro la chiudea, E a camerate ivi pascean ristretti Sopra un prato di tigna i vili insetti.

È la veste che lor scende dal petto Degli uncinati piedi in sui confini Un listato e bisanto taburretto, Lavorato a fiorami ed omaccini, Stazzonato così che al primo aspetto Niuno il vero color fia che indovini, Ed escon dalle logore scarpette Cert' unghie da tagliarsi con l'acette.

Lascia la Dea di Cipro disgustata Il tristo albergo e l'orrida assemble., E giunge da Cillenio accompaguata Dove un vecchio palagio alto sorgea, La muraglia era tutta scalcinata; E nell'istunte rovinar parea; E presso al gran porton s' udiano intanto Orrende strida e disperato pianto. Passar non si potea per quella via Senza periglio d'esser soffogati, Chi andava bestemmiando e chi venia Attaccando un migliaro di sagrati, E i numi senza alcuna cortesia Erano di quà di là spinti ed urtati, Ma Cillenio la Dea di Cipro abbraccia, E con la verga la gran folla scaccia.

Ed al palagio giunge, e per le scale Della fabbrica orrenda avanza il piede, A lui tosto si accosta il caporale Le corna abbassa, e suoi comandi chiede: Si vorrebhe vedere il tribunale, Ei risponde, se pur ce lo concede Il giudice che rende oggi ragione: Replica il caporal, passa, padrone!

Era appunto di Creta il re Minosse Di turno a giudicar quella giornata, Che lasciò il banco, e incontro lor si mosse Tosto che il caporal fe' l'ambasciata; Della Dea sulle guance bianche e rosse, E sull sen dette il vecchio una sborniata, E disse, affè di Dio questi bocconi Non si vedono in queste regioni.

Ma fatto ai Numi un breve complimento Gli guida al tribunal privo di luce, U' di spadon si tira, e il freddo vento Dagli aperti balconi s'introduce; Ei suona un campanaccio, e in un momento Un'ombra al suo cospetto s'iatroduce, Che bieco il ciglio, ed irte avea le chiome, Cui richiede Minosse il grado e il nome.

Alzò il capo il superbo, e spregiatore, Disse, del cielo io fui, del volgo insano Risi che pien di panico terrore Dell' Olimpo credea Giove sovrano: E benchè tratto in questo tetro orrore Spera costui ch'io mi disdica iuvano; Un vil timore il senno non mi agghiaccia, E gli squaderno un par di fiche in faccia.

Levatemi di qui questo briccone Gridò il figlio d' Europa; egli sia posto Entro una massa ardente di carbone, Ed ivi cuovia in nn eterno arrosto. Ma l'ombra messo il gludice in canzone Partissi, e mentre al tormentoso posto Andava, in vece di dolenti omet, Metteva in coglionella i sommi Dei.

Comparve un altro, e disse: ai Numi santi, Gloria ed onore l'universo intero Renda, ed a Giove nni festivi canti, E quando il sol rilnce e all'aer nero, Eccomi a voi, giudice saggio, avanti; Da voi, nè forse inutilmente io spero, Poichè dal buon sentier non mi divisi, Un posto aver nei fortunati Elisi.

Fin la religion mia scorta fida,
Vittime e incensi al tempio ognor portai,
Dei teneri garzoni io fui la guida,
L'onor delle donzelle assicurai;
Della miseria fei tacer le strida
Che l'oro ai poverelli prodigai;
Dar fu mia cura in virtuose forme
Alle famiglie altrui regole e norme.

Sperar dunque mi giova il premio eterno.
Ma il giudice sdegnato: ali baciapile
T'accheta, disse, entro del sozzo interno
Ti leggo, e so che fosti un empio, un vile;
Fingesti venerar Giove superno
Con pretesto acutissimo e sottile,
Onde calcar dagli altri inosservato
Le vie della licenza e del peccato.

Ma lo vietò la morte; or di godere Cinto di nobil lauro il crin ben degno, Fra i più celebri eroi dato mi sia Frutto adeguato all' alta gioria mia.

A tai superbi detti avvampò d'ira D'Europa il liglio, e che? disse, pretende Premio ai suoi falli, ed all'Eiso aspira Chi umanitade ingiustamente offende? Riconosci te stesso, e in te rimira Ciò che a natura orribile ti rende: Disse, e il guerrier lo sguardo in sè converso Tutto si vede d'atro sangue asperso.

Gelò a tal vista e tutto si riscosse, Che gli tornò la tetra scena in mente Delle campagne da lui fatte rosse D'umano saugue sparso ingiustamente, Ma in più severo tuon gridò Minosse: Onel sangue miserabile e innocente al tua pena eterna in questi lidi, Ed a crudel disperazion ti gnidò.

L'amaro sovvenir fenda il tuo cuore E ti dipinga ognora ai lumi innanti, La senza greggia il misero pastore, Qua i templi profanati e i Numi santi, I furti, le rapine, il tolto onore Alle spose, alle vergini tremanti; Replichi il pianto cie nei lor perigli, Versar vedove madri ed orbi figli.

Bestemmiando parti l'Ombra sdeguosa Del giudice irritato dal cospetto, Ed un'altra ne apparve che ritrosa, Torbido il ciglio, e truce avea l'aspetto E dissei to con man salda e generosa Religion, che vacillava, ho retto Contro i memici suoi; di Giova il regne In me trovò il più valido sostegno. Sopra i seguaci delle sette impure, che di Giove negaro un attributo Incsorabil fei piombar le scure E a Pluto ne inviai largo tributo, Gli accesi roghi e le più atroci e dure Pene, che imaginar non ban saputo I Siculi tiranni, lan tosto i rei Distrutto, o spinto a venerar gli Dei.

Volea più dir ma l'interruppe tosto rai detti di Giove il saggio figlio: Basta fellon, ciò che hai finora esposto; La pietà dal tuo cuor so ch'ebbe esiglio; So che il mortale in diffidenza posto Più al ciel non osa sollevare il ciglio Per implorar pietà. Nume non crede chi di sangue e vendetta avido vede.

È colpa tua che un vergognoso gioco Far ti volesti del Rettor del telo, Che l'ambizion copristi e d'ira il foco Della religion col sacro velo, Se intiepidisce e langue in ogni loco Degli uomini il fervor, l'antico zelo. Si colpa tua, che tratto a indegne prove Dei tuoi delitti desti colpa a Giove.

Si colpa tua, del sacro ministero, Spinto da vil deslo di guadagnare Abusasti, ed un dogma menzoguero Tanto col ver sapesti mescolare, Che scoperta la frode, e il falso e il vero Fu forza all' uom tradito alfin negare; L'angue e la face ria vibri al tuo petto Nido di orror, di crudeltate, Aletto.

Ma la Diva di Cipro che vedea Due ombre entrar col capo ciondoloni, Di Maja al figlio in basso tuon dicea: Costoro non han faccia di bricconi, L'onestà lor si vede nell' idea, Nel tratto, e andron d'Eliso alle regioni. Il giudice allor disse in grave tuono: Chi siete? ed un rispose, un vate sono.

Fui frate, e non ostante galantuomo, E delle azioni mie niunoasi lagna, Dai pergami tuonando, al vizio domo 'Feci in gran fretta batter le calcagna; Di tragedie stampato ho più d'un tomo Là dove Alfoo la gentil Pisa bagna, E della Sprea la riva ancor rimbomba Del suon che uscio dall'epica mia tromba-

Cantai l'eroe discepol di Chirone, Che la cuna regale ebbe in Tessaglia, Quel che pien di valore in finto agone « Tagliò la testa a un fantoccin di paglia, Che l'ariete adoprando ed il puntone Dei diavoli disperse la canaglia, E che motto ripose in un serraglio

Karba di Macedonia empio Ammiraglio,

Disse di Creta il Re; cos' hai tu detto? lo per me non t'intendo affiè di Dio! Chi è quel coglion, parlando con rispetto, Per cui prostituisti monna Cho? L'ombra apri tosto i labbri ad un risetto Mostrando i denti, indi anche i denti aprio, E disse: è quel che » sotto un mortal velo ~ Pugnò tra noi come si punga in cielo.

Ripresa allor la gravità natia Pisse Minosse, ho inteso quanto basta; A stige non ti trasse un' opra ria, Ne qui la tua virtù ti si contrasta; Ma come reo di lesa poesia Un atroce castigo ti sovrasta; Chè Apollo non attende o preghi o scuse Da quei che ardiron profabar le Muse. lo leggere un tuo libro? e chi mai fue Che di leggerue un foglio ebbe pazienza? In fra i lettori tuoi più d' un v'è stato Che al frontespizio sol si è addormentato.

A tal dispregio che piombogli in core, Di livido rossor le guance asperse Dell'infelicità mostro l'autore, E sdegnato, più a lungo nol sofferse, E grido: se tu fondi il proprio onore In rime detestabili e perverse, O nell'arte di farsi cuculiare, Lo conosco, lo so, non ti son pare.

La notte che l' Armindo in sulle scene Esponesti presente io non avea, Quando pel troppo ridere una pena Di corpo assalse i palchi e la platea. Nè i moteggi onde Alfae fu tutta piena, Quando Giason che addormentar facea, Lo stampatore infin, vide in fischiate Cangiar le glorie in Colchide acquistate.

È vero; in casa assorto in vil riposo Dormi l' Epico mio; non ha incontrato; L' altro grido, dai topi è ver fu roso Che invan vi tenni il gatto rinserrato; Ma del lavoro mio, sia pur noisoo, I versi almen coi diti ho misurato, Nè come tu facesti, alcun ne ho fatto Più lingo un braccio, o con un piè rattratto.

Non ti ricordi, pezzo d'animale, Che di Pindo sull'erta aspra regione, Mancandoti a salire e lena ed ale, Ti contentasti d'una traduzione? Che con istali accenti trale quale Render volendo l'anglico sermone, Facesti un guazzabuglio tanto strano Che non era più inglese ne toscano? Fan quei versi venir le convulsioni, E da lontan richiamano i cazzotti, Di quelle voci in far le costruzioni Smarrisconsi i grammatici più Botti, Un che lo lesse vi sputò i polmoni, E maledisse mille volte il botti, Autor di quell' insulsa cerboneca Chiamata Eufrasia o sia la figlia greca.

Seguir voleva; ma i pungenti e rei Detti interruppe il giudice d'Averno, Che fino allora dei contrasti ascrei Riso coi Numi avea del ciel superno, E disse: la pazienza allin perdei, L'un e l'altro ben degno è dell'inferno: Olà partite, e gli orridi sergenti Al castigo affrettar l'ombre dolenti.

Ma la folla che ognor vieppiù crescea Inquietava di molto il Re Minosse: Cillenio allora un segno a Citerea Fece, che tosto per partir si mosse: E mentre per l'inferno il piè volgea, Sospeso alquanto il condottier fermosse, A Ciprigna additando che la via In duplice sentier si bipartia.

Alla sinistra parte i lumi affise E disse: o bella Dea, questo è il sentiero Che per vedere il genitore Anchise Calcò il rampollo del troiano impero; Per questo poichè il can trifauce mise In durissimi ceppi Ercole altero, Trasse l' estinita Alceste, onde far lieto Col non atteso don l' vapite Admeto.

Qui abbandonò l'innamorato Orfee L'ombra della bellissima Euridice, Quando al desio resister non poteo Di mirare il suo ben quell'infelice;

Cooole

Qui di Piritoo l'orme e di Teseo Veggiousi... ma d'amor la genitrice: Già mi è nota per fama questa strada, Disse, nè d'uopo alcuno è ch'io ci vada.

So che d' Elera il figlio avvinto giace In questa parte, e che vi sazia ognora Con le viscere sue l'augel vorace, E del soverchio ardir si pente ancora, Che quel che accese all'aureo sol la face Nell'uom di Creta infuse vital ora, Col cuor che a nuova pena in sen gli nasce, L'augel di Giove eternamente pasce.

Che qui nell'ingannevole convito Tantalo paga ingiustamente il fio; Tutto questo, o Cillenio, ho spesso udito D'Alemena dal figliuol, dal figlio mio; Quasi accennar di qui potrei col dito Dove del re dei venti il figlio rio Porta e riporta in vetta al monte il sasso Che rotolando poi ricade abbasso.

E dove quel che becco il gran Tonante Far voleva godendosi Giunone, Arruotato qual gallico furfante È senza fine e senza discrezione; E dove indietro or vanno ed ora avante Con la lor brocca in capo e col secchione In mano le Danaidi il di e la notte, Per empir d' acqua una sdruscita botte.

Quand' è così, Mercurio allor riprese, Intile suria questo cammino, Ma ver la destra parte niun discese, O mortal o d'Olimpo cittadino, Colà non ha gran tempo a punir prese D'Averno il Dio, per legge del destino, Certi fallì, che prima trascurati Eran con poco senno in questi lati. Volonterosa allor la bella Dea, Andiamvi dice, io ne son ben contenta, E il messagger dei Numi a Citerea Sorridendo la man tosto presenta; E giunto in breve tempo ove scorrea L' onda d' un fiume tortuosa e lente, Alla diletta sua volgesi a dire, Ecco l' onda che fa rimpinconire.

Questo è il cotanto decantato Lete
Di cui l' onda in poter non ha l'eguale,
L' uom che con essa spegne la sua sete
Il passato piacer si scorda e il male;
Fuggon le cure torbide ed inquiete,
E si riduce un vero fra Pasquale;
Ma il trasportarla fuor del proprio lito
Per legge di Plutone è probito.

Pure di sotto man l'anfore piene Nel mondo Ingratitudin ne trasporta O ch'ella sa celarle troppo bene, O dà la mancia a quelli della porta; Tal mercanzia spaccista da lei viene Negli aurati palagi ove la porta; Ne tracannan dei fiaschi i gran signori, E si scordan pagare i servitori.

Ne bevon dei barili i Mecenati, E fan languire i miseri poeti, Che ad onta degli encomi prodigati In loro onor, vivon per fame inquieti: Ne bevon i furfanti sollevati Dal caso, e allor superbi e più indiscreti Dispregiando il parente e il vecchio amico, Non si ricordan più quand' eran fico.

Ne bevon i signori a dismisura Lasciando oppresso e inonorato il merto; E il pallido artigiano che procura Del conto il saldo resta allo scoperto. Che indarno al chiaro giorno o a notte oscura Grattandosi la nuca, inquieto e incerto Torna a picchiar la porta romorosa, Chè il padron ne ha bevuto e si riposa.

Allor che un vecchio inabile e cascante Di scaltrita beltà cede all' invito, E generoso i. sacchi del contante Versa a voglia di lei che l' ha ferito, Ella gli mischia nel vin bianco alquante Gocce di quest' umor; rimpinconito Il vecchio allor non può scoprir la frode, Ne accorgersi ch'ei spende e un altro gode.

Talor qualche ministro capriccioso, Che brama d'allungare un po la mano, Fa nella cioccolata bere ascoso Quest' umore al sagace suo sovrano: Inerte allora il Prence e neghittoso Lascia in balia del tristo cortigiano Sudditi e regno, al pianto altrui non crede, E pargli non veder quel che pur vede.

Così parlando al più vicin recinto
Guida la Dea; là intorno disperati
Correano i rei che un braccio all'altro avvinto
Avean dietro le terga, trasportati
Dal furor che nel volto avean dipinto,
Attaccavano un tomo di sagrati,
Ed i demoni gl' insegnian mescendo
E calci e pugni e qualcho schieflo orrendo.

Rise Mercurio, è disse: ebber costoro Al mondo il naso così pien di muffa, Che credevan trovar qualehe tesoro Quando attaccar potero una baruffa; Volge i lumi h Diva, e tra di loro Il Cricca vede che bestemmia e sbuffa, Acceso dalla rabbia orrenda e ria Per oui trovò la morte all'osteria.

Sorride, e col messaggio degli Dei I passi inoltra per l' orrendo piano, Finchè vede penar novelli rei Più gialli in volto dello zafferano, Secchi, smuuti e più brutti dei Giudei Che di gabbare il Goi cercaro invano, Bendati han gli occhi, e fanno intorno a loro I diavoli suonar l'argento e l'oro.

Ed alzando risate strepitose Gridan: viva, godiam, facciam tempone Alla barba del matto che ripose Tante monete entro di quel cassone: Portò le vesti sordide e corrose, Mangiò mal, bevvè peggio, oh gran coglione! Sempre in mezzo ai deltti egli è vissuto Per far dell'oro; oh che baron fottuto!

Ecco gli avari, il Dio Cillenio dice, Che per mettere insieme oro ed argento, Vita menaro al mondo egra o infelice, E ingiustizia lasciar gracchiare al vento Dagli occhi loro amaro pianto elice Quel suon che pria formava il lor contento, E credon che gli eredi dian la stura Ai frutti della lor sordida usura.

Guida in ciò dir la Dea là dove un grande Prato si estende; ivi il fugace affretta Corso un ruscel che romor grato spande, E nutre i fiori e l'odorora erbetta. Ivi carca di nobili vivande Splendida mensa i convitati alletta, E intorno a quella armoniosi cori Son di flauti, di cetre e di cantori.

Oh qui non si sta male, Citerea Disse a Mercurio; ed egli: è qui d'intorno nei Parasiti la canaglia rea Che sofiri per la gola ogni onta e scorno, Soleva ognun di lor mentre viveva D'un possente cacciarsi entro il soggiorno, Ed avilla l'umanità e ragione Con l'arte vergognosa del buffone.

Qui sono i crapuloni che ripieni, Col procurato vomito il gran saeco Vaotaro, e a nuova mensa in rei veleni Cangiaro i cibi, e il dolce mmor di Bacco. Poscia ruttando il Cipro onde eran pieni In faccia al galantuom digiuno e stracco, A lui negaro un tozzo vil di pane, Mentre il cappone rifutava il cane.

Oh come heue ha in loco tal punita La turba ingorda! a empire il gran ventraccio Apparecchio si nobile l'invita, Ma niun qui puote articolare un braccio, Nè può la bocca aprir; desio l'invita, E la tormenta il disgustoso impaccio; Ma più il timor che giunga troppo presto Il Dessert che riesce a ognun molesto.

Mentre così diceva, un caperale Che là stava di guardia mandò fuori Una voce terribile e bestiale Gridando, allons, le frutte a quei signori: E gli spirit d'averno in copia eguale All'arena del mar vennero fnori, E qua e là piombarono infuriati A dar le usate frutte ai convitati.

Come fitta la grandine d'estate Cade al soffiar dell'Austro e di Garbino, Così cadean sui ghiotti tai legnate Che avrian messo un gigante al lumicino: Si divincolan l'ombre, ed arrabbiate Bestemmiano tra i denti il lor destino, Ed i demoni che lor dan martoro Gridano: evviva, e buen pro faccia a loro. La Dea vieppiù s' inoltra, e il ciglio attento Mentre rivolge in questa e in quella parte, Sente levarsi impetnoso vento Che da una selva prossima si parte; Cillenio allora ad informarla intento Disse: color che escreitaron l'arte lafame e vergognosa della spia, Soffron pena in quel bosco acerba e ria.

Come allor quando il Sol presso al Leone La sitibonda terra abbrucia e fende, Se dall'Orsa gelata l'Aquilone L'ali pel ciel furiosamente stende, A nuvole s'inalza il polverone, Così quel vento l'ombre ivi sospende, E fischiando con moto vorticoso Sempre le aggira, e non le dà riposo.

Ascolta il fischio quel venal drappello, Ed in gran fretta là vorrebbe andare, U' crede il cenno udir con cui il Bargello Entro il guardiolo gli solea chiamare; Ma gli trattiene impettuoso e fello Il vento, ne gli lascia allontanare; E. nelle piante altissime e intricate Gli fa battere orribili piochiate.

La Bella Dea neppur d'un guardo degna L'infame bosco, e segue il condottiero Che i vari delinquenti ad essa insegna Che penan di Pluton nel vasto impero, E un'ombra incontra che una grande insegna Di color mille per quell'aer nero Fea sventolare, e al collo pendolani Aveva un par di grossi forbicioni.

Degli istessi color della bandiera La turba che la segue è rivestita; I più tagliata hanno la destra intera, Chi due, chi tre, chi quattro o ciaque dita: Dimanda allor la Diva di Citera, Che gente è questa? e con la man l'addita, E Mercurio risponde: d'ingannarti Paventi forse? non conosci i sarti?

Sorrise a tal parlar la Dea cortese, E su quell'ombre rivolgendo il ciglio Vi riconobbe quel sartor francese Tratto dal Bogi all'ultimo periglio. Poscia nel fomdo d' nau valle scese Ove all'arco i demon dato di piglio, Fean diluviar le frecce sui dannati Che ignudi a ferrei pali eran legati.

Che gente è questa? disse Citerea; E il condottier: son questi i debitori Che si fero imprestar con certa idea Di non rendere un soldo ai creditori, -Qui sono i signorazzi che una rea Prepotenza coi loro inferiori Usar per non pagargli a lor dispetto, E i mercanti falliti col sacchetto.

E quei che giunti della vita al fine Dei beni lor con mille fraudi uniti, D'ingiustizie cagione e di rapine Hanno fidecommissi instituiti; Comiche, cantatrici e ballerine Sonvi, che degli amanti scimuniti I pingui patrimoni s' ingolaro, E ignudi e bruchi poi li abbandonaro.

Ma già rivolto in altra parte il piede Coperti di gallon la Diva bella i delinquenti, e lor forato vede Il naso da una ferrea campanella; Un agnzzino ad ogni sistante riede Una gran fune ad infilare in quella, E il condannato aggira intorno in fretta Poscia dentro il pantan sordido il getta. Dice Vencre allor di Maja al figlio, Cosa han fatto di mal questi signori? Ed ei: furon costor senza consiglo Deboli o negligenti superiori, Che i sottoposti trassero in periglio Servendo i loro propri servitori, E resi burattini dagli arditi, E sempre male scelti favoriti.

Ma di mille raçazzi un passeraio Da una grotta vicina indi s' udia, E l'iterato lor clamore e gaio Ad altre strida orribil s' unia. Colà mossero i Numi, e in negro saio Dei pedagoghi vider la genia, Che legati pei piedi e per le mani Pareano al bestemmiar napoletani.

Dei putti il folto strolo impertinente Rende ai tiranni suoi pan per focaccia: Chi al mastro suo, che grida orribilmente, Spilli e cansucce entro dell'unghie caccia, Chi gli starca le orecchie: altri dolente Nocciol di pesche coi ginocchi schiaccia, Altri ha spalmate; in sul cul magro e giallo Altri dallo scolar tocca un cavallo.

Ecco gli imitatori del Barbetta, Disse Mercurio, che ripieni il core Di crudeltà bestiale o maledetta Le strade sol calcaro del rigore; Per lor dei garzoncelli la soggetta Schiera scienza e virtù prese in orrore; Asinaccil erudir tentasi invano La molle infanzia sol ol nerbo in mano.

Questi che li tormentan son ragazzi Tratti a morte penosa ed immatura Di cotesti aguzzin dagli strapazzi, E dalla sferza tormentosa e dura. Perduto hanno gli Elisi pei solazzi Lor procacciati dalla destra impura, Che alla virilità tolgon la possa: Senti che tutti hanno la voce grossa?

Mirò Venere i putti, ed è un peccato, Disse, che all' uom si fatta porcheria Piaccia, che lo deturpa e il fa malato, E poco atto a goder la grazia mia: Ma già sentiva stanco e affaticato Il gentil piè dalla scabrosa via, E sopra un masso con l'amico Dio Prese riposo, come faccio anch' ic.

PINE DEL CANTO OTTAVO.

## CANTO IX.

## ARGOMENTO

Mira la bella Dea del Disinganno
La ridicola valle: ai Chiaecheroni,
Ai Bugiardi, ai Zerbin qual serbi affanno
Pluto, e degli Oziosi le regioni;
Andar non vuole ove le mogli stanno
Che i mariti cangiaro in Atteoni;
Dei Poetastri il lungo stuolo immondo
Vede, e annoiata fa rytorno al mondo.

Se duolsi alcun di trattenersi tanto Tempo le strade a passeggiar d' Averno, E gli spiace che impieghi un terzo canto Novelle pene a raccontar d' inferno, Pensi ch' io sciolsi sol la voce al canto Per dare ai vizi altrui la burla e 'i scherno, E che un' occasione a questa pare In altro luogo mal potrei trovare.

So che a più d'un lettor sarà molesto io qui sia lungo più di quel che soglio, Ma per questa ragion io non m'arresto Dal far, giusta l'usato, ciò ch'io voglio, Posso però insegnargli un modo onesto Da levarsi di pena: ei salti il foglio Che ciò che gli dispiace in sè contiene, E così tutti due staremo bene.

lo d'ergermi non chiedo e non desio Con gli armonici carmi infino all'etra; A me non diede d'Elicona il Dio Altitonante tromba o eburnea cetra; Na sferza, che dell'uom protervo e rio Straccia la pelle e fino al cor penetra; Or mentre io bado a fare il mio dovere, Voi fatemi la grazia di tacere.

Già riposata l' amorosa Dea Seguia l' amico Nume condottiero Per l' erma strada ove Pluton tenca Le turbe folte in duolo eterno e fiero; Ed un rumor di risa che facea Tntto echeggiare il tenebroso impero Udito, in vasta e cupa valle scese U'la region che il fea nascer comprese.

Questa è la valle, a lei Merenrio disse, Che chiamata è quaggiù del Disinganno: Qui discende ciascun che al mondo visse Ammirato dagli altri per inganno, Ma lieve pena a lor Pluton prescrisse; L'uno con l'altro a coglionarsi stanno, Ed ognun trova dei difetti sui Pena nel riso e nei moteggi altrui.

Mira quei ricaduti signorini
Che delle donne burlano il difetto
D'aver rinbato al cimitero i crini,
E di coprir le grinze col belletto,
E i denti, e gli occhi finti, e sotto i lini
Fatti di stoppa e fianchi e culo e petto,
E il dimostrar si gran modestia in volto
Con il brachier tanto sferrato e sciolto.

Esse ridendo, in lor hurlan l'insano Desio di far maggior dell' ale il volo, E i diamanti venuti da Murano, E due catene senza un oriolo, E le mezze camicie che dell'ano Il quartier lascian discoperto e solo, E quel che spande sopra il vestimento Vermiglia luce bolognese argento.

Non cedon quelli, e punti ed arrabbiati Dimandan quale adoprino secreto Per celar la stoltezza, e in tutti i lati Spirito a imposturar pronto e faceto: Ed esso a quei; come da letterati Senza aver ben capito l'alfabeto Passin, trovando errori ed eccezioni In tutte le novelle produzioni.

Rise non poco, e quindi il suo cammine Seguitò con Mercurio (Citeres: E presto udito nu suon che d'un mulino E di ouda alto cadente a lor parea, D'un che lima la sega, e del violino D'un principiante il suon vi si mescea, E vi si univa nel medesmo tratto Anche il torototò d'un gran buratto.

La bella Dea con ambedue le mani Le orecchie si turò, piegò la testa, È poi che furo un poco più lontani Disse: Mercurio mio, che cosa è questa? Ed ei rispose: i ciarlatori insani, Gente che è la più iucomoda ed infesta, Penan colà; veder non ci facciamo La gita se compire oggi bramiamo.

La natura lor die ferreo polmone Di una terpera eletta e singolare: Un sol di loro una conversazione Di trenta facea mutola restare; Fatta si avea sicura assuefazione A non mai stranutir, tossir, sputare, Soffiarsi il naso, o di tabacco ghiotto Mostrarsi per non essere interrotto. Quei che fama nel mondo ebber di dotti, O d'Urania seguaci o di Talia, Se per disgrazia furon mai ridotti A trovarne qualcuno per la via, Provar per essi all'agonie condotti La più terribil pena che vi sia, Nè a sbrogliarsi giovar le passeggiate Nel verno all'ombra o al caldo sol d'estate.

Ma della fioca luce om: i d'intorno Scoloravansi più gli incerti rai, E dell'ombre penanti in quel soggiorno Atro fumo accresca gli orrendi guai; Deuso così, colne se a mezzo giorno La serva d'un padron scannato assai, Infradiciata paglia arde in cucina Per cuocere una magra frittatina.

Allor la gentil moglie di Vulcano Si fregò gli occhi, e naso e bocca strinse, Ma con la verga il condottier, lontano Dall'amabile volto il fumo spinse E le disse: d'Averno il gran sovrano Dei bugiardi lo stuol chiuse e ricinse In questa grotta oscura e d'orror piena, Ne il solo fumo è dei lor falli pena.

Onando l'uom ch'ebbe al mondo un tal difetto Quì giunge, tutte le bugie officiose, È che per vanagloria o scherzo ha detto, In pustole si cangian dolorose, In lignoli a colui che in tristo aspetto La fama altrui con falsi detti espose, È in cancheri a color che hanno adoprato Galunnie o greve scandalo destato.

Osserva, amabil Citerea, coloro Che più degli altri in questi orrendi piani Di bolle ricoperti aspro martoro Provano, e mandan fuor dei gridi insani, Fur ciarlatani che per far dell' oro Zucca fritta spacciarono ai villani Per balsamo; quei pieni di tumori Sono i troppo ampollosi cianciatori.

Color che vedi pieni di bubboni Medici son, che con le lor ricette La salute promisero ai minchioni, Mentre a tal uopo le credeano inette. Quelli che han le petecchie ed i tinconi Speziali son, che dentro alle boccette Falsificar le droghe, e fer la cura Lunga, o mandar gli infermi in sepoltura-

Gazzettieri son quelli che la pelle In una intera crosta hanno cangiata, Che piantano carote così belle Alla canaglia iusulsa e sfaccendata; Quei cenciosi che a forza di stampelle Van per le piaghe, han spesso trappolata La credula plebaglia, a cui parere Vollero pien di credito e potere.

Gli animi dei sovrani a lor talento
Vogner fingendo, in gran copia animassaro
Drappi serici, gemme ed oro e argento,
E la natia bassezza si scordaro,
Cariche di splendor, d'emolumento
Promisero al marito vile e avaro,
Che moglie avea di gran bellezza adorna,
Ed altro non gli dier che un par di corna-

Di bindoli legali e di mercanti È questa grotta in ogni parte piena; Della mormorazion le donne amanti Provan qui giusta quanto acerba pena; E i sacerdoti che creduti santi Di felsità la terra hanno ripiena Qui son; costor per inganuar le genti Sparser di noi ridicoli portenti. Inventavan talor che il simulacro Del gran Tonante o di sua moglie e suora Dalle mormoree membra ampio lavacro Avea di sangue tramandato fuora; Or che Diana appredo il labbro sacro Predetta avea qualche sventura; ed ora Che la statuta d'Apollo avea sudato, Ora che nn morto avea resuscitato.

A tanta novità tutto s'empiea
D'altissimo stupor credulo il mondo;
Essi aggiungeano allor che il ciel chiedea
Di cento bovi un sacrificio mondo:
Ecco come la tasca si spremea
Del mortale ingannato fino al fondo,
Come il popol coglion più che devoto
Correva a sciorre a forza d'oro il voto.

Ma già scopriasi un portico adornato Ad uso di caffe; placche e lumiere, Ove un milion di mosche avea cacato, Dalle mura pendean sordide e nere: Ai tavolini in questo ed in quel lato Degli oziosi stavansi le schiere, Provando colaggiù dopo la morte in esercizio egual varia la sorte.

Ecco, disse Mercurio alla diletta Diva di Cipro, ecco quei bell'ingegni Che tenendo alla mano una gazzetta Della sorte decisero dei regni, Che al sentire arrivare una staffetta Dei sovrani compresero i disegni, Che fero i generai correr di volo Con le truppe dall'uno all'altro polo.

Non voller questi pazzi, intero il giorno Perdendo in qualche vana discussione, La miseria per torsi almen d'intorno Al lavoro piegare il cotrione; Oppur se ricchi fur, l'animo adorno, Applicando a più utile lezione, Nou voller farsi, e scegliere il cammino Che la patria prescrive al cittadino.

Ecco il loro castigo: incerte e strone Novità van spargendo in questo loco Di Platone i ministri; e l'ombre insane Accendon tutte dell'usato foco. Odi initando il gracidar di rane, Il brontolar che fan confuso e roco? Nasce perche cucita honuo la bocca; Ve'che ognun freme, e fra di se tarocca.

L'alte coglionerie che avvezzi a dire Furo ogni volta che trovaron lesta Noova gazzetta, da quei labbri uscire Non ponno, e in sen lor fan pena molesta: Guarda colui che pur vorrebbe dire. Në il puote, e gli escon gli occhi dalla testa: Quello con l'unghie la cotenna raspa, Quello con le man quest'altro innaspa.

Muso, ordiremo a si gentil brigata Raccontar ciò che a Venere si offria, Quando l'oziosa gente ebbe lasciata, E s'inoltrava per l'orrenda via? La femminile orecchia delicata Contaminare in ver non si dovria Con sordida favella; ma è dovere D'istorico il narrar le cose intere.

Alle sponde d'un lago smisurato
Onde un puzzo terribil si spandea
Che pieno era di sterco stemperato,
Con Mercurio era giunta Citerea:
Mover le braccia a noto affaticato
Nel pestilente umore ella vedea,
E di uomini e di donne immenso stuolo,
E al naso e al ciglio mostrar nausea e duolo.

many property of the contract of the contract

D'archi e fionde i demoni armati vanno fil argin scorrendo, e ad ogni istante vola Pietra o dardo su quei che litti stanno Nel pestifero lago infino a gola, Ognino allor temendo un moggior danno Sotto del crasso umore il capo invola, Come talor colte da un timor vano Sogiion far le ranocchie entro il pantano.

Ecco, disse Mercurio, ecco gli inetti Petits-Maitres, i stucchevoli zerbini, A sparger grazie avvezzi un tempo e affetti Con mille snorfie ed affettati inchini, Pieni di fredutrine e di concetti, D' ambra, e di muschio aspersi i biondi crini, Ed a far pronti con eguali veglie Le veci del marito e della moglie.

Le sorgenti del brutto mal francese Vedi in quelle boriose femminelle, Che le mode del gallico paese Per farsi più ridicole e men belle, Adottar, uè reggendo a tante spese Di scuffie, trine, seriche gounelle, Mantiglie, cappellini e cappelloni, Dettero alfine a nolo i petignoni.

La Dea quindi si parte immantinente, E giunge dove pensierosi e tristi Sempre nuove chimere per la mente Se ue stanno volgendo i progettisti; Ciascun di questi allor ch'era vivente, Diceva il Dio, di fare immensi acquisti Alla barba dei poveri coglioni Col moccolin cercava l' occasioni.

E simil per appunto a quell'insetti Che sdegnando il lavor delle ingegnoso Api, usurpano i dolci favi eletti, Nella frode sua speme ognor ripose, E vivendo di piani e di progetti, Chi gli die retta a mille rischi espose, La propria utilità velando spesso Gou il pubblico ben tradito e oppresso.

Volca d'Averno il regnator Plutone Con il ferro e col foco la baldanza Castigar di costoro, e con regione, La cupidigia e la crassa ignoranza; Ma fece poi niglior speculazione, Come ha di fare in ogni caso usanza, E vide che un eterno progettare Senza conclusion potea bastare.

Crepa di duoi l'incomoda genia Che ha sempre il fin, ma non l'effetto istesso E spera invan che s'apra qualche via U'trovare un coglion le sia concesso; Che seuz'onda un canal aprir desia, E ne promette un ottimo successo, Chi al mar lontano, e seuza capitali Vuol fabbricar navigli ed arsenali.

Sulla mota altri vuol fare un palazzo, Ne gli importa che manchi il fondamento; Altri con minor senno d'un regazzo Dietro a un ridosso fa un mulno a vento; Altri burlar qualche antiquazio pazzo Vuol, daudo sassi e ritraendo argento, Altri tovar surgento vivo in oro, Altri trovar surgento vivo in oro, Altri trovar sutterra ampio tesoro.

Appena nel cammin s'era avanzata Insiem col Dio dalle moltiplici ale Di muovo Citerea, che una saffata Senti al naso di puzzo d'ospidale, Volgesi inquieta, edi l'ompagno guata Dicendo, ed ora ove mi traggi? a tale Dimanda il Name alquanto fermo stette; Poi se la rise sotto le basette, Ella accostando al naso il fazzoletto Soggiunse: o che mel dici, o ch'io ti pianto; Del lussuriosì l'orrido ricetto, Ei rispose, a mirar ti accingi intanto; Ma hada ben che andiamo al lazzaretto, Tirati ben in su la gonna e il manto, Che molto scarso è in quella parte il lume, E vi è pieno di lezzo e sudiciume.

Degl'infami enstrati parasiti,
Del mondo infamia e di natura scorno,
Maestri di lascivin ingrati, arditi,
Udrai sonar gli acuti strilli intorno,
Con quoi iferi gastighi sien puniti
I ruffiani in quell'arido soggiorno,
E quei vedrai che in preda a un vizio brutto
Andaron sempre in zoccoli all'asciutto.

In disperato suon de' loro guai Lagnarsi in mezzo a pene ed a tormenti, È le lor corna maledire indrai I vilissimi pecori contenti; Come penin le mogli anche vedrai Che i nuriti incornar non consenzienti; Venere a tal parlare in se ristretta, Pian, dice, piano, io non ho furia, aspetta.

Di già stanca son'io d'affaticarmi, E quiudi è un pezzo che partir vorrei, Che di noi degno a dire il ver non parmi Questo soggiorno; alla fin fin siam Dei! O nel mondo ti piace di guidarmi, O inoltrerò là sola i passi miei: L'altro risponde, e scappangliè le risa... Viaggiano i bauli in simil guisa.

Quale strano capriccio à Citerea Di vedere impedisce delle corti I rei ministri, quelli che d' Astrea Macchiaro i seggi sostenendo i torti, E degli adulator la turba rea, E i notari che fer parlare i morti, E quei che... ma la Dea; tu puoi gracchiare, Disse, a tua posta; io me ne voglio andare.

Se a compire il viaggio altra che questa Strada non avvi, omai quel che rimane Lasciar possiam, che troppo mi molesta L'aspetto sol di becchi e di puttane. Di Maja il figlio allor china la testa, E il can non mangia mai carne di cana. Tra sè dicendo, assai piu forte ride, Ma retrocede, e al suo volere arride.

E al regno per ternor soggetto al polo Sovra l'ali moltiplici librato Sempre ridendo il Nume mariuolo Venere si tenea stretta al costato; Quando fermando tutto a un tratto il volo Disse: il meglio, o Ciprigna, abbiam lasciato; Veder non vuoi qual faeciasi governo Dei cattivi poeti entro all' inferno?

Oh questo si, disse la Dea, vediano Il Parnaso dell' Erebo, se pure Per la strada passar noi non dobbiamo Piena di quelle femminacce impure: Non dubitar, l'altro rispose, andiamo, Noi non vedreni quelle brutte figure: Così dicendo la trasporta in collo Ove i seguaci rei punisce Apollo.

Poiche varcata ebbero lunga via, Giunsero a mi disadorno monicello, In vetta a cui ridicolo apparia Per lunghissime orecchie un asinello; Ritto sui pie di dietro egli era, e uscia Dalle sue cosce un braccio di randello, Donde si alzava, e poi cadea sul monte Una fetente e spaziosa fonte. Scendea la torbid' onda un secco prato A bagnar nelle sterili regioni, Ove un vasto padule avea formato, Donde gufi e cornacchie i mesti suoni Udir faceano, e usciane stuolo atato Di zauzare, tafani e calabroni, Coi morsi e con l'odioso sussurrio I torti a vendicar del bionde Dio.

Ballano in mezzo al prato il minuctto I tonni, gli storioni e le balene; Volano in aria a prendersi diletto Le tartarughe dalle larghe schiene; Vedesi l'oceano dirimpetto Che carrozze bellissime sostiene; E il pastor gallonato i pingui armenti Conduce a pisscolar sull'onde algenti.

Presso il monte inalzata è una grand' ara A ridicolo Nume e stravagante, Che la testa ha di vergine preclara Da cui discende il crin biondo e ondeggiante, Le rose e i gigli van coprendo a gara Il femminile angelico sembiante, Che sostenuto e poi da lango e nero Sproporzionato collo di destriero.

Sopra gli omeri spuntano le ali Una d'aquila, e l'altra di merlotto, Pinme di struzzi, o di german reali Gli hanno sul petto un denso velò indotto, Ma vedonsi le vaste ed inegnali Sne poppe Lonteggiare a quel di sotto, Ha un braccio ed una man di Briareo, E l'altro da ridicolo pigmeo.

Tumida ha pancia e setolosa, e a quella Squammosa coda di delfino è unita, Che sibilando ognor l'ara flagella, E la bovina sul finive imita. In thon sommesso Citerea favella A Mercurio, ed a dir che sia l'invita Quel mostro; egli si gratta un po la testa, Pensa, poi dice, Incocrenza è questa.

Non lunge da quell'ara è un altro seggio A gran festoni da ogni parte ornato Di pisciacan, d'ortica, e di quel peggio Che può d'erbe nutrir la selva e il prato; Sta quivi a fare il solito corteggio L'Arroganza vestita di broccato, Che d'asino l'orecchie, e il guardo ha bieco, Con l'amor proprio sempre stolto e cieco.

Di loro figlia neghittosa e lenta Stassi Ignerenza; rubicondo na il volto, È d'un frate più grassa e corpulenta; Ai luni ha nera benda il poter tolto; Sulla serica e nobil veste ostenta Il pallid'oro in bel gallone accolto, E ciondoli e patacche, e quante gemme Produce il suol nell'etitree maremme.

Piena d'ali alla testa ed alle spalle, A ciutola, alle gambe ed alle mani, Leggerezza si aggira in quella valle, Ma spiega i voli suoi poco lontani; Con occhi stralunati e gote ginile La Pazzia scorre scalza per quei piani; Scapigliata e vestita a più coiori Vi è Confusion, la madre degli errori.

Impugna con la destra orribil face, Villa tre acute lingue di serpente, Dall' arsa hocca Madicienza, audice Quando l' oggetto ch' ella biasma è assente; Col' dà sfogo ai suoi capricci in pace La Vanità, che stolida e demente In tante guise ad abbigliarsi attende, Che agli occhi altrui ridicola si rende. Un mostro reo di lungo uncino armato Là si aggira, ed ha in man ferrea catena; Dove ei vada non sa, che cieco è nato; Radesi l' nughie e il capo ognor dimena; Dal Gerhero e da Aletto generato Dei poetini fu per maggior pena, Porta un fruguoi da barbagliare uccelli, Da cui pende il rimario del Ruscelli.

Con orecchie di lepre, e di pallore Asperso il volto, gira sbigottito Il Plagio: egli ha di passi d'ogni antora Entro un suo libro un numero infinito; Ma temendo vergogna e disonore Il cuopre cantamente col vestito; Il proprio nome a tutte le persone Cela, e si spaccia per l'Imitazione.

Le tempia di narcisi incoronata Ha la Stupidità, che dubbia e incerta Con occhi spalaneati intorno guata, E tutto ammira a bocca mezz' aperta; Ivi è la Fame secca allampanata Sol d'un arida pelle ricoperta; Là con volti melensi e mezzi giucchi Passeggian l'ombre scalze dei Vanucchi.

Sull'alto seggio ad ora ad or sorgea Novello vate, e gli sciapiti carmi Là recitava che composti avea, « Or di Fille cantando, ed or dell'armi. » E siccome vivente egli solea Far sudar dalla pena i bronzi e i marmi, L'usanza istessa anche in Averno osserva, E l'usato narcotico conserva.

Di poetastri immensa turba intorno Stassi a quel letto; i crini inghirlandati Altri ha di bieta; altri hanno il capo adorno Di pugni topi d'aspre punte armati; Quai di vulvaria per maggiore scorno D'una corona furon regulati; E quai portano in petto un medaglione Di gesso, con l'emblema del coglione-

Mentre legge colui, d'alte fischiate Risuona l'aere, e dall'opposto speco, Per Dio cotesta è roba da sassate, Va replicando in chiari accenti l'eco; Il leggitore le pupille irate Volge e disdende alfin torbido e bieco; Vi monta allora un altro, e in simil guisa Odonsi replicare e scherui e risa.

Ognun degli uditori avrebbe messo Ben volentieri un cambio nel suo loco, Dimostrandosi omai stanco ed oppresso Coi gesti e il bestemmiar sommesso e roco, Chi sbuffa e tien lo sguardo in' sen dimesso, Chi con mano e con piè fa qualche giuocò, Chi si frega la barba e chi le ciglia, E romorosamente altri sbadiglia.

Il sol rimedio che potriano usare In un caso si harbaro e si tristo, Saria quel di potersi addormentare Come talora ho fatto e fare ho visto; Ma Febo che voleali tormentare, E che un simil compenso avea previsto, Feco pria d'inviargi al concistoro Recider le palpebre di costoro.

Ad ascoltare iniqua roba e rea Costretti, han di livor le labbia enfiate: Dal mal patiscon che la gente Ebrea Puni poichè le quaglie ebber mangiate, Empiendo con eterna diarrea Il prato di vastissime cacate D'atra bile ripiene, onde si spande Insoffribil d'intorno il puzzo grande.

Ma i critici oziosi e i giorualisti Di ripulir quel prato hauno la cura, E di pale e ligonge ogoor provvisti. Ne trasportano fuori ogni lordura. Giusta pena per loro; invidi e tristi Rilevar dei poemi ogni bruttura, Tacendo il buono, che con empia frode Privaron sempre della giusta lode.

Di sonetti, sestine e madrigali Ricoprano il terreno i fogli sciolti, Che fur per oratori o per vestali O pei nodi d'Imene insieme accolti: D' opre serie e buffe teatrali Vi spedì l' Arteaga grossi involti; E d'epici i frammenti per quel piano Volteggina, dopo asciutto il deretano.

Volano in preda al vento in mille modi, Ridatti in minutissimi pezzetti, Fogli, u'l'ottave sdrucciole con l'odi Saffiche furo e acrostici e concetti, Paranomasie, logogrifi e nodi pi puerili equivoci ed inetti, E anagrammi ridicoli e sguaiati, Opre dilette ai pedagoghi, ai frati.

Giace mezza marcita per la terra

Giace mezza marcita per la terra foran quantità di carta schiaceherata; Del padre Pentolini ella rinserra L'opera indarno dal Soria lodata; Fanno le talpe in altra parte guerra A certa carta troppo sfortunata, Che i pasticci contien magri e infelici Del comico Cammillo Federici.

Un'insulsa commedia evvi negletta Che l'avviso ai gelosi dar pretese; L'autore in la Fontaine l'avea letta, Ma di huona un narcotico la rese; Là d'esser letto inutilmente aspetta Un epico seccante che distese Ormindo l'Emeressio, e dalle pene Lui non salvaro le ineguali avene.

Là del Roberti sicuue favolette
Fatte apposta per fare sibadigliare,
Per arnesi e vassoi da toelette
Veggionsi in curtapesta trusformare;
Di quelle che il Marchetti in luce dette
Fansi le pergamine da filare;
E in tanti topi matti son ridotti
L'Agti di Sparta ed il Gusman del Giotti.

Son tagliate in misure da sartori Del Rossi e del Sassetti le sestine; Mandò il primier sulla Verrnca i tori A contrastar su quelle fredde brine: Contro il Pallon volante venne fuori L'altro, e le-rime fur vili e meschine; E serve a far cartoggi da moneta Del buon Fanucci il ro Bacco poeta.

Vider gli Dei passando un che in disparte A una ad una strappando le carte Quelle fumava a guisa di tabacco; Perchè, Vener gridò, con si mal arte Fare a un libro si bello un tale smacco? Quindi senza indugiar tolse di mano Un foglio arsiccio al fumator villano.

Svolse l'informe carta, e in lei comprese Del libro il frontispizio esser restato: Lesse — i Riti Nuziali — e qui sospese, Perchè più oltre il foglio era lumato. Poi segui — per le Nozze del Marchese — Ma quivi pur mancavane il cusato, Onde la Dea star non potendo a bada Straccionne il resto e seguitò fa stradà.

Ritrovò quindi un diavolo arrabbiato Che un piccolo libretto in mano avea; Leggealo attentamente, ed impazzato Sembrava ai brutti garbi che facea; Tutto si contorceva, e scorticato Avea il labbro inferior ch'ei si mordea, E spiegava la noia e la molestia Col gridar forte; affe di Dio, che bestia!

Mentre il demonio alla lettura attende Che bestemmiar lo fa da vetturino, Mercurio il vede, e tosto il riso il prende, E corre con Ciprigna a lui vicino: Quali autori da lui saper pretende Abbia tratto in quel loco un reo destino: Alza il demonio la cornuta testa, E dice, o Nume, e qual domanda è questa?.

Pria l'impeguo torrei di porre in lista L'alte coglionerie che ha per la testa Uu affamato e ignudo progettista, E direi quante loglie ha una foresta, Quante arene dai flumi il mare acquista, Che di farti una serie si molesta; Pur l'opra tenterò così alla meglio, Se non foss'altro per tenermi sveglio-

Vedi coloro che arrabhiati e tristi Bestemmian con più garbo dei tedeschi? Sono taati energumeni Tassisti, Che fanno ai pugni con gli Ariosteschi; Eccoti un branco là di Petrarchisti; Quella una panca piena di Danteschi; E sappi che imitar tutti costoro Solo i difetti dei modelli loro.

Color dei quali al tergo fu voltato Il viso, e l'ossa han del lor posto fuori, Sono imbroglioni che banno commentato Indegnamente i più famosi autori: Inabili a capirli, hanno piantato Carote dell'ottanta ai leggitori, Stiracchiandone i detti e i sentimonti, Qual fa alla pelle il calzolar coi denti.

Mira colui che in tuono di falsetto Stride si acutamente; ei porta al como I testicoli propri in un sacchetto Cavati a lui per ordine di Apollo, Jouvenci fu chiamato, ei coro eletta Dei Cigni del Tarpeo non ben satollo Di mutilar, qual feo, con lega impura De' carmi suoi saldò la castratura.

Di sciocchi puetucoli uno sciame vedi sul margin di quel lago assiso? Sono quei che solean cacciar la fame Mille inezie cantando all' improvviso; E i versi affastellando senza esame, Degli idioti l'applauso chbero, e il riso Dei saggi; osserva i loro caporioni II Talassi e l'insipido Bossoni.

Ecroti qua l'autor dell' Ugolino; Quegli altri che sen vanno a passi lenti Son freddurai seguaci del Trissino, Quel che si rode l'unghie egli è il Valenti; L'altro che tu rimiri a lui vicino Che par la sorte accusi e si lamenti, È un celebre maestro egli è il Merciai; Meglio per lui se non nasceva mai!

Questi è Scarselli, Giovan Sale è quello, Tragici autor da quindici alla craziaOh! guarda quel piccin che il suo cappello Tien sotto braccio, e marcia con tal grazia; 
È il Ballani poeta vanerello, 
Che del canoro Dio cadde in disgrazia 
Per nn ode bislacca e scellerata, 
L' anica, il poverin, ch'abbia stampata.

Tra quegli altri che vedi a lui vicini Serior si trova, e il tradutiore inetto Di Fenelon: quel che si strappa i crini, E vuol passarsi il cuor con un trincetto E il Bulleri, l' onor dei cabastini, Che scrisse due tragedie in sul banchetto; Ecco il Tavanti, quel dai grandi occhioni L'antor d' un' ode sola, un tal Fabbroni.

Quegli è il Casorti abate fioreutino, Da un impresorio ei scrisse prezzolato; Colui she gli sta dietro a capo chino, E tiensi il volto con la man celato, È un pistoisee ingegno pellegvino; Sai tu perchè si mostra si arrabbiato? Contro il Gamerra d'alto sdegno bolle Chè la Paolina in scena por non volle.

Rivolgi i lumi alla sinistra, e mira Quel che il Chiappin Vitelli in Flora scrisse, Quel che dei Pazzi la congiura e l'ira Con dei versi diabolici descrisse. Bastiano Valentini ivi s'aggira, Che tanto tempo su nel mondo visse; Senza piedi era meglio e senza mani, Che scritta non avria roba da cani.

Eceo il padre Ringhieri decantato Dai stolidi istrieni ed ignoranti, Che il coturno di Sofocle calzato Scrisse roba da far sagrare i santi, Ecco il sempre scipito e sempre enfiate Abate Chiari, che già tanti e tanti Romanzi sciocchi ed opre teatrali Scrisse, e mill'altre inezie dozzinali.

Quosti è il giovine comico Goldoni Antor dell'Adelaide si seccante, Che a ognun che l'ascoltò fece i coglioni Discender per la pena all'ime piante; Ecco a lui non lontano l'Avelloni; Vedi là quel terzetto susurrante Nelle macchie di Pindo al visco presi? Son Cappellini, Aubert e Migliaresi.

Basta, disse Mercurio: eccoti il Landi, Il disvol seguitò, che di Cimene Scrisse l'amor con versi assai nefandi, Col Marini pagar le giuste pene. O che tu prendi a scherzo i miei comandi, Soggiunse il Nume, o non m'intendi beue... Segue il diavol, tra i vati più melensi, Autor della Lucrezia, ecco il Lorenzi.

Mercurio irato allor messe la mano sul curvo brando che pendeali a lato; Gridò, tacer tu non vorrai, marrauo, Fino a che non ti avrò decapitato? Che se tu di ciarlar sei tauto vano, Dimmi perche quei fogli hai lacerato, E il nome ancora dello scioco autora A cui fa la tua man tal disonore?

Qual che d'amera pena ha pieno il petto Per cui la notte e il di smania e sospira Se nel distrae talor breve diletto, Quando torna a sentirla più s' adira; Quel demonio attaccando al suo libretto Le acute zanne un brano a se ne tira; Ah! u rinnuovi, indi risponde e geme, p Disperato dolor che il cuor mi preme-

Luogo al certo non havvi entro all' inferno Che più di questo periglicos sia: I poeti in sospetto del governo Qui son, perche hau dei rami di pazzia; Delle leggi potrian preudersi scherno, Solo che lor saltasse in fantasia; Percio Plutone in questo loco ha posto Frequenti sentinelle in questo posto. Qui vegliar si dovria, ma la lettura Dei carmi di costor, cui il sugo stretto Dei papaveri cede, addirittura Addormentar fa ognuno a suo dispetto: Tutti cadiam qual suol pera matura, Quando al più venti versi alcuno ha letto; Ed il Nume d' Averno invan ci die, Negriglio potentissimo e caffè.

Mille progetti sopra il tavolino Ebbe il re nostro onde tener svegliati Quei demoni che un barbaro destino A officio si seccanto ha condannati; Ma il sonno ognor ci tenne il capo chino, E i consiglieri suoi furo ingannati; Alfine io non so chi gli pose in testa Pena a chi dorme orribile e molesta.

Se alcuno in sentinella s' addormenta Subito vien condotto in casa matta, Dore un fiero aguzzin che ci tormenta, Con un maglio le costole gli gratta, Se il libraccio più reo che si presenta A imparare a memoria ei non s' adatta; Ed io che delinquente fui trovato Il Fabbrucci a imparar son condannato.

Mentre ei parla in tal guisa, Citerea, Che rivolgendo il ciglio curiuso Da quei demoni preparar vedea Un vasto seggiolone da riposo, La cagione a quel diavolo chiedea, Ed ei facea lo gnorri ed il prezioso: Sdegnossi il Nume, e pieno di baldanza Disse; questa non è buona creanza.

Si vede ben che fuor di questi orrori Il sozzo piè ta non hai mai levato, Mentre neghi si piccioli favori Quando ghi chiede un labbro delicate. Ma! rispose il demonio, o miei signori, Il silenzio ci fu raccomandato; Si accostò poscia ed a lui disse piano, È il cantor della Rete di Velcano.

Sorrise il messaggier, ma d'Amatunta La Dea che sonnacchioso aveva il ciglio, È dalla noia si sentia consunta, Che partir vuol di Giove accenua al figlio; El l'obbedisce, e poscia che fu ginnta Insiem con lui fuor del tartareo esiglio, Compita il ringrazio de'suoi favori, Ed io faccio altrettanto a lor signori.

FINE DEL CANTO NONO.

## CANTO X.

## ARGOMENTO

Mal volentier del proprio difensore
D' Amatunta la Dea sazia le voglie;
All' ombra d' una selva indi l' ardore
Calma det Bogi mentre al sen l'accoglie:
Per comando di Giove i Numi Amore
Imbroglia: intanto di Vulcan la moglie.
Narra all' amante come e in gual tenzone
Giungesse a morte il giovinetto Adone.

Mal per colui che del crudele Amore Pose nei lacci il troppo incauto piede; Quand'e iv è colto, del sno folle errore E di sua cecità tardi si avvede; Chè nel regno del Nume ingannatore A leggero piacer sempre succede Più grave e non atteso il rio tormento, E l'accompagna il tardo pentimento.

Cupido è come il pescator che pone Dolosisima esca in mezzo al bertabello; La mante è il pesce che dal huon boccone Tratto sen va nell' insidioso ostello: Ma quaudo dell' ondivaga prigione Troppo tardi si accorge, il miserello Si divincola invan mesto ed afflitto, E n'esce alfin quando deve esser fritto.

Amore è un fanciulletto capriccioso, Chi lo segue alla pace ed al riposo Puo dire, amici, addio, restate in poce Ragion da lui s'invola, ed egli ascoso In sen, guida si fa troppo fallace: Egli unisce per dar peggior martoro Cuori troppo dissimili tra loro.

Per lui sovente a generoso amante Pisce, nè sa il perchè, l'avara arpia, E incappa l'uom tenace del contante In tal che vuoterebbe una badia; Per una stolta donna del ignorante Langue il dotto seguace di Sofia, E adora il leggerissimo zerbino Poetessa che parla di latino.

Ma se misero allor fassi lo stato Di chi provò del cieca Dio lo strale, Tremila valte mele avventurato Colui che col desio troppo alto sale! Chè l'amar donna che ad un gran casato E ricchezza e heltade unisca eguale, Ed abbia l'alma di lascivia piena, È la pena maggior d'ogni altra pena.

Come se regna hurrascoso il vento Ouando la Libra in ciel regola il Sole, Soglion sul facil pernio a ogni momento Sulle torri girar le banderuole; O qual sul lido il torbido elemento Frangere ognora un nuovo flutto suole, Cosl succede di tal donna in petto Novello amante e passeggero affetto-

Or l'umile artigiano, or l'arrogante Superbo militar le fa piacere, Or si done volubile e incostante Allo zerbino, al frate, al cavaliere, Che spariscon qual nebbia al sole infante In faccia al ballerino, al perrucchiere, Or veggionsi a vicenda fortunati I servitori, i comici, i castrati.

Angol nou avvi nel palagio aurate U'sull'ara d'Amor fuoco novello Arso non abbia; e quale è il delicate Recondito sofà non sacro a quello? Sacro gli è il letto, ove lmeno spregiate Bieco mira i trionfi del fratello, Sacra la toelette ed il giardino, La carrozza, la sala, il comerioo.

Qualche smargiasso presso a lei sol dura, Chenon è amato, ma sel crede almeno; L'adopra ella per fare altrui paura, E per tener le male lingue a freno; Il grado, la divisa, la ligura 'Ch'ei fa nel mondo, l'esser d'oro pieno, Fan ch'ei fissi la sorte infida e varia, E in faccia a lui vadano i cenci all'aria.

Al di lui fianco alteramente assisa Le strade ella percorre in aureo cocchio, E sulla turha vil da lei derisa Dei drudi suoi volge sprezzante l'occhio, Sotto le ruote fervide divisa Schizza la mota, e fin sopra il ginocchio Imbratta ognun, che resta all'atto strano A bocca aperta e col cappello in mano.

Così i mortal che per Ciprigna in petto Arero un tempo di cocente faoco, Di godere una Diva ebber diletto Che invidiabile fu ma duro pbeo; L' infida di Vulcan partendo il letto Con Gradivo, di lor prendessi gioco; l', spasso questo Nume traditore Cdi traea con inganne all' ultime ore.

Uscita omai dalla tenaria porta Fece a Mercurio un breve complimento La Dea di Cipro, perche a lei fu scorta Entro gli orridi regni del tormento: Quindi partire per la via più corta Volea, ma il Nume a' suoi vantaggi intento, Che la buona occasion vedea fuggiro, Impedi con tai detti il suo partire.

Così presto mi lascia, ed in obblio la già posto la bella Dea di Amore, Che al consesso dei Numi son pur io, Di Giove per voler, suo difersore? Nutrirò di salvarti invan desio Se dal tuo caso ignorerò il tenore: Che dovrò dire in faccia ai Numi uniti? lo non lo so, se tu non me lo additi.

A così fatti accenti Citerea
Di dissipar bramcsa ogni periglio
Cangia pensier; tropp utile vedea
Di quel Dio l'eloquenza ed il consiglio;
E mentre ciò che meglio le parea
Ella racconta del Tonante al figlio,
Seco a lungo cammin muove le piante,
Ed alfin giunge a una gran selva innante.

La Diva non avea dimenticato
Come passata bene avea la notte
Del Bogi al fianco, e qual l'avea trovato
Forte campione all'amorose lotte,
Oude pria di partire avea pensato
D'aver con lui cinque o sei lance rotte,
E ben sapea che del bosco la via
Conduceva alla solita osteria.

E volendo pur togliersi d'intorno Nereurio, disse a lui: breve riposo, Se mel consedi, or che più calo è il giorno, Prender sola vorrei sul suolo erboso; Vanne, amico, dei Numi nel soggiorne Ci rivedrem pria che nell' onda ascoso Febo, sia l'aere tenebroso e fosco: E ciò detto, avanzò sola nel bosco.

Ma il Dio Cillenio la seguì d'appressa la fra l'orror degli intricati rami: lo te, dicendo, nel vicin consesso Farò che ogaun casta e innocente chiami, E chiedo sol ch' ora mi fia concesso Il più dolce piacer che amante brami... Ma interruppe Ciprigna a lui rivolta, Esser potremo a tempo un'altra volta.

Pensa ad usare in mia difesa in ciclo Quella facondia onde tu sei fornito, Passi per tte del mio timore il gelo In sen di chi fu d'accusarmi ardito; E allor fia giusto premio del tuo zelo Quel che invan tu mi chiedi in questo lito; Ma si difese invan, che non fu tonto Cillenio. e volle dualche cosa a conto.

Siccome avvien che assai svogliato apprenda Gli reudimenti del pedante grave II fancinllo, che vede di merenda L'ora fuggire, e non averla pave, Goai la Dea piegossi alla faccenda Che è nel regno d' Amor la più soave, E affrettando il lavoro, in quattro scosse Dell' importuno amante disbrigosse.

L'asciollo alfine, e dentro a un garruletto Ruscello che scorrea tra l'arbe e i fiori Scese, lavossi il gentil volto e il petto, E delle membra i delicati avori Purificò dal lezzo che concetto Pur dianzi avean negl'infernali orreri, E fece hen; quando non è pulita, La bellà poco accende e meno incita,

Surse alfin nuda Citerea, più bella Che dalle piagge Eoe non sorge il sole, Brillando più che in ciel la vaga stella Sacrata a lei che il di preceder suole, L'aurata chioma avvolta in mille anella Del turgidetto seno avvien che invole La vista alquanto: in sugli omeri pende La maggior parte e fino al piè discende.

Di sè la Divà si compiace, e in questa Forma, dice, vedrammi il caro amante Pria che al ciel torni; ma l' umana vesta Prende, e s' inoltra fra le folte piante: Quando ascolta con voce afflitta e mesta Della sorté lagnarsi empia e incostante Un cacciator, e d' una querce al piede Barsi dei pugni nella testa vede.

Amici, io ben m'accorgo del desio Che avete di saper chi sia costui, Ma mi richiama altrove l'estro mio, E obbedir mi conviene ai cenni suoi. Giunto Cup do innanzi al maggior Dio Era nel ciel, parlar bramando a lui Della madre in favor: Giove soletto Stava in capo aggirandosi il berretto.

Veduto Amor, si rasserena un poco, A lui si volge, e in tuon sommesso dice: Amabile fanciul, sai tu in qual loco Si trovi la tua bolla Genitrice? Il faretrato Dio pieno di fuoco, Eh lascia al suo destino un'infelice, Fiero risponde, a cui si ordisce adesso, Souza che te ne caglia un fler processo.

Cezzo! rispose Giove, oh questa è bella! Che son io che l' ho posta in tal impegno? Non osta al voler mio per mio rovella La legge inalterabile del regno? Sai tu che quell' indegna mia sorella Che dir muglie abborisco, al maggior segno Contro la madre tua flera s' adopra, E terra e cielo mette sottosopra?

Ah! di grazia non farmi bestemmiare... Se disfar non possiam quel che è già fatto Alla meglio cerchiam di rimediare, Onde resti Vulcan balordo e matto. Ma disse Amor, che cosa posso fare? E il sommo Giove d'un che pensa in atto Stropicciossi la barba, e affè di Dio Disse, ch' i' arrabbi, se lo so nè anch'io.

Con un cento di fulmini potrei, Lo so, levar di metzo quest'imbroglio, E fracassando in ciel meta de' Dei For veder quanto è van meco l'orgoglio; Ma temo di guastare i fatti miei. Non seggo a modo mio sul proprio soglio; Un'altra volta volli fare il matto, Ma poscia mi pentii d'averlo fatto.

E poi... quand'anche al mio furor ridotto Sia l'universo in polvere di Spagna, Snl dubbio contro di tua madre indotto, Al far dei conti nulla si guadagna. Oh! s'io trovassi toppa a questo rotto! Per Dio che mi parrebbe una coccagna! E darei... quasi quasi... cinque pavoli S'io potessi salvar la capra e i cavoli.

Noi altri signorazzi se talvolta Serir d'un'ingiustizia ci voglimno, Che sia gettata la così alla stolta Tra capo e collo punto non facciamo. Ci vuol giudizio e insiem cautela molta, E d'equità coi panni la vestiamo, Onde se non i corvi, almen gli allocchi Bicervan tanta polvere negli occhi. Mi disse un Marrochin che mia consorte, Tanto della tua madre aspra nemica, Del Zoppo a vendicar le fusa torte Studia con ogni impegno e si affatica; E i Numi tutti dell'etera corte, O con preghiere o con minacce implica; Iride è stata quella che ha portate Tutte le chiaccherine e le ambasciate.

Or frattanto che il capo io mi pilucco, Per veder d'aggiustarla con le buone, Mi torna conto più di fare il giucco, Nè di passar m'importa da coglione; Ma quando di soffire io sarò stucco, Con il recipe magno del bastone, Tu lo vedrai s'io suprò far miracoli, E superure in casa mia gli ostacoli.

Tu dovresti trovar tutti costoro Che furon da Giunone imbeccherati, E accorto distruggendo il suo lavoro Tender contro di lei più forti agguati; Fra tutti i Numi dell'Etereo coro Pochi vi son di tal potenza armati, Come tu il sai, bardassa, mi sovviene Che tu mi hai fatto far di belle scene!

Tronca dunque gl' indugi, e tosto vola A usar per titerea l'arte e l'ingegno; Broglia per quella povera figliuola I voti tutti del celeste regno; Se occorresse spacciar la mia parola Per ridur quei capacci al nostro segno Spacciala pur; ma... non mi fare il ciuco... Lusseismi per uscire aperto un buco.

Ma già il Nunzio infernal compito avea Con Peldipotte il lungo suo viaggio; Voleva udienza, e a Giove dir facea Che non era venuto a cantar maggio: E mentre con Amore ei discorrea la fretta ad annunziargli venne un paggio, Che giù dall'infernal tetra magione Era giunto un legato di Plutone.

Adesso vengo, ei gli risponde, e intanto Per ricever colni si raffazzona; Getta il herretto sudicio in un canto, Si mette la parrucca e la corona; I camerieri gli son tutti accanto Mettendogli camicia e ginbba huona E il manto aurato; alfiu quando è vestito, Liceazia Amor, dicendo: fa'pulito.

Del gran Tonaute il cenno udito Amore Licto sorrise, e sciolse l'ali al volo; Per frenar di Giunon l'ira e il furore Tutto percorre lo stellato Polo, E visto a caso il suo fratel maggiore Che del Dio delle vigne era figliuolo, Tentò invan di ridurre al suo partito Quel Dio contro la madre invelenito.

Alla figliuola d'Iperione invano
El non parlò, che al suo volere arrise,
E la Diva, per cui germoglia il grano,
Favorevole il voto gli promise;
Con gran facilitade il Dio Tebano
Poi dal partito di Giunon divise;
D'Ercole e di Prispo non fe'caso,
Del lor favore omai ben persuaso.

Vesta poi vide, e non le fe' parola, co de de la seguaci a suo piacer le invola Sol ch'ei della sua face allumi il foco; Sa che bujardo mente per la gola, O d'un fallace pregiudizio è il gioco, Chi fede eterna a quella Diva giura, Che sta in contradizion con la natura.

Ma trovò assai eon Momo il terren duro, Che fissandogli addosso l'occhialetto Disse: ragezzo, lo messo i piedi al muro, Ne sono usato a variar d'affetto. Del Tonante il favor non troppo curo, Per tua madre non son più buono a letto; Malgrado a ognun proteggerò Vulcano, Nè mi baratteran le carte in mano.

Cupido mal riuscito in tal impegno A ricercare Diana s'incammina, Che d'indurlan as'uncammina, Che d'indurlan facea tra sè disegno Ad assister di Cipro la regina. Ma uditi i primi accenti arse di sdeguo La Dea dei boschi, e un'aspra rammanzina Fece ad Amor da vera bacchettona Che i difetti d'altruf mai non perdona.

E che? diceva, e che? dunque si aspetta Tanta vittade dalla Dea di Delo? Ch'io protegga una sudicia fraschetta, Il disonor di tutti noi, del Cielo? Ah, che in pensorlo sol resto interdetta! Ah mi si arriccia per orrore il pelo! Taci, interruppe Amor, taci, ho capito; E morse in segno di vendetta un dito.

Cortesi donne, che ponete mente A questo buffonnesco mio travaglio, Il bisbigliar che fate si frequente Sotto il mistico e comodo ventaglio, Quel girar le pupille disattente, Lo sbedigliar, dicon che un grande abbaglio fo presi, e che ad Amor lasciar dovrei La cura di parlare agli altri Dei.

So ben che vi dilettano altre cose Che cabale, querele, intrighi ed odi; Ma piccauti avventure graziose, Strattagemmi d'amor, gentili fredi, Novelle lascivette e curiose Scritte con dolci e seducenti modi, Son cose che solletican l'orecchia Alla giovine al par come alla vecchia-

lo vi voglio appagar: vi rammentate Che Venere lasciammo alla foresta, U' dopo aver le membra sue lavate Nel vicin rio, si ascose senza vesta, E un uomo udi che voci replicate Di dolor tramandava? altro non resta Che di svelar, cortesi donne, a vni Chi fosse, e che facesse ivi costui.

Da poi che con la bella Citerea In forma di Nenciotta ebbe gustato Il Bogi quel piacer che l'uom ricrea, Di male umore a casa era tornato, Ove alla moglie, di cui pur solea Esser pria di quel punto innamorato, Fece mille garbacci, e rizzò 'l muso, Nella Nenciotta sua perso e confuso.

Tra sè dicea pien d'ira e di dispetto.
Oh quanto vario è questo da quel volto!
Quando potrò godere egual diletto?
Quando sarò tra quelle braccia accolto?
Scese in bottega, un calcio diè al banchetto,
Quindi inoltrossi entro quel bosco folto,
È in una querce, al di cui piè s'assise,
A punta di coltel Nenciotta incise.

Di cacciatore in abito succinto II poderoso eroe si era vestito, E al semplice vederlo, dirsi vinto Poteva il Nume in Tracia riverito. Dietro le spalle gli pendeva avvinto Con la faretra un fino arco brunito, Il brando al fianco avea, stringea la mano Un'asta da scagliarsi da lontano.

La speme ed il timor nel di lui seno Sincedeansi a vicenda; ora con liete Voci dicea di bel contento pieno: Ore, siete voi zoppe? eh via, correte, Che quel foco a calmare, ond'ardo e peno, La mia Nenciotta mi ricondurrete; Vogione, Faorche pei creditori e la pigione?

Or timido diceva, a me d'appresso Sarà ver che ritorni la Nenciotta? Ah che non manterrà ciò che ha promesso, E ad altri si darà la galeotta! Per natura incostante e il debil sesso... Ma!.. sogno adesso, o pur sognava allotta? Il gomito di certo aveva alzato Jer sera... ah no per Dio! non ho sognato.

Troppo ben mi ricordo, e troppo ho in meuto Quel par di poppe dure come pine, Assai più bianche della neve algente, E quelle chiappe sode alabastrine: Anche adesso mi sembra aver presente E il vago ciglio e il biondo aurato crino, Sento ancora il piacer di quegli amplessi, E di quei baci saporiti e spessi:

Mentr'ei così ragiona ode non lunge Voce a lui nota che per nome il chiama, Volgesi, e la Nenciotta che a lui giunge Vede, e mostrarle il suo contento brama: Ma invan; tanto il piacese il cor gli punge Alla vista di lei che tanto egli ama. Che tarda e inobbediente alle sue voglie La lingua, fiochi e rotti accenti scioglie.

Ma pur la stringe al seno; il suo dilette La bella Diva di Citera abbraccia, E serransi così che meno stretto L'Edera in selva il recchio tronoo allaccia; Ella accostando il roseo labbretto Del caro amante all'adorata faccia, Con un bacio d'ambrosia, il grato odore Vi lascia; il rende ei con eguale ardore.

Ma poi ch'ebbe nel seno ricomposto Quel turbamento che destaro i rai Del caro bene, e che detto e ridetto Fu tra di loro quanto parve assai, In sull'erbetta si adagiaron tosto, Tacquer, ma gli occhi scintillanti e gai Palar per essi: quanto è mai possente Nel linguaggio d'amore occhio eloquente!

Nè palar gli occhi sol, parlò la mano, Parlò muto linguaggio il labbro audace, E come paglia che resiste invano Presso al calor di sottoposta brace, Il Bogi e la consorte di Vulcano Arser; già il puro scherzo a lor uon piace, E accennano i sospiri prolungati Che alla pugna di amor son preparati.

Compiuta l'opra, è tempo finalmente Disse la Dea, che di si grande amore Abbia un premio il mio lido, e immantinente Mostrossi a lui come all'ideo pastore. L'aria si fe' più chiara e rilucente, E si sparse d'ambrosia un grato odore; E il calzolar confuso e stupefatto La Dea conobbe al gesto, al passo, al tratto-

E volgendo uno sguardo a Citerea, Che il contento esprimeva e insiem la pena, Per me scende dal ciel sì hella Dea? Disse, a questi miei lumi il credo appena; Ma il piacer che il cor m'empie e mi riorea Un funesto timor tutto avvelena. Ahi, che l'arder per me d'amore al foco, Se fu assai per Nenciotta, è per te poco. Presto l'ardor che a me ti pose in braccio Ritornata su in cielo oblierai; E vil chiamando e vergognoso il laccio Che a un calzolar ti strinse, il romperai; E per me trasformata in pietra, in ghiaccio Al caro tuo Gradivo tornerai: So ch'ei t'adora, e seco lui dal polo Riderai del mio pianto e del mio duolo.

Ah pria che sì terribile tormento, Di cui temo a ragione, in cor mi nasca, Morasi: in sul finir di tal lamento La lesina che avea tragge di tasca; La mira, del vilissimo istromento, Che dalla man fatta tremante casca, Si vergogna, arrossisce, e versa intanto Dalle meste pupille un mar di pianto.

Ma il consola Ciprigna, e nel mio petto, Dice, l'immago tua fia sempre impressa, No, non temer ch'io cangi mai d'affetto. Tenera in così dire a lui s'appressa, E dal purpureo labbro turgidetto A sigillar l'amabile promessa Un bacio invia, che più cocente e acceso Ritorna indietro, pria che dato, reso.

Segue allor Citerea: quello che apprezzi In me grado divino, idolo mio, L'animo a sollevare ognor ti avezzi, E t'empia il sen di nobile desio. Questi che amica sorte a me die vezzi Salvin l'amante tua dal nero oblio, E soltanto la nostra inuguaglianza Faccia più risaltar la tua costanza.

Ma di Marte paventi: io ben m'avveggio Quanto nuocer mi puote un tal timore; Tutti svelarti sul tal punto io deggio I reconditi arcani del mio cuore. Unite contro me nel cielo io veggio Palla, Giuno e Diana; aspro livore Han le nemiche Dee nel seno accolto, Perchè bellezza tal mi splende in volto-

Jo non amo Gradivo, egli sel crede, Ma si lusinga invano. Amar potrei Un Nume che non ha legge, në fede, E sensi nutre in cuor peridi e rei? Ma giova al caso mio; Giuno che il vede Sì spesso frequentar gli alberghi miei, Con Diana e con Palla ne paventa, E per anocer si move assai più lenta.

Or veglia in cielo uno spinoso affare Che mi ange, e vuolmi a quel superbo unita, Ma poco tempo ancor dovrò durare Ad over uopo di si vile aita; Spero che presto potrò i'ali alzare, E all'odio che mi sprona e che m'incita Dare un libero s'ogo; antico sdegno sappi ch' io nutro in cor per quell'indegno.

Arse per me d'amore un'altra volta, E scorso è luago tempo, il Dio Guerriero; Il fato, io credo, mi avea resa stolta, E il ciglio non mostrava a lui severo. L'amava infine; ed il pensar talvolta Che sopra al dio dell'armi avea l'impero. Che si forte campion mordea il mio freno Tutto m'empiea di vanagloria il seno.

Ma presto lo conobbi, e presto in rio Tomento cangiar vidi il mio piacere, Ch'ei la sommission posta in obblio Intrattabil, crudel si fe vedere; Contraccambiava il dolce affetto mio Con folli sdegni e con minacce altere; lo disperata maledissi Amore.
Che con si crudo stral piagommi il core.

Stanca alla lin di vita si penoso,
E di veder quel furibondo aspette,
Fatta verso di lui fredda e sdegnoso,
L'annor rivolsi a più gradito oggetto;
Ed egli allora... oh troppo tormentosa
Memoria, a che torni a straziarmi il petto?
Egli si rese reo di tal delitto
Che avrò nel cuore eternamente scritto.

Or tu m'ascolta, che da brevi accenti
La cagione udirai del mio cordoglio,
E tragedia cotal, che le dolenti
Lagrime elice anche da un cuor di scoglio;
Cosi l'arti naligne e fraudolenti
Di quel fellon che tu conosca io voglio,
E le sappia fuggir; l'insidie ei prova
Quando il mendace suo valor non giova.

Vedesti mai qualora il Dio di Delo Il ricco vello all'Ariete indora, E in tepido ruscet si scioglie il gelo; E grata spira e lascivetta l'ora, Tra tanti figli che sul verde stelo La consorte di Zefliro colora, L'anemola spuntar d'ostro vestita? Sangue è quell'ostro, e a lagrimar m'invita.

Sangue è quell'ostro. Ah dalle vene uscio Del più vago ed amabile garzone Che formasse natura; il pianto mio Non si verso giammai con più ragione. Arse per me di fervido desio In Cipro un tempo il giovinetto Adone, E con trasporto tale anch' io l'amai, Che ogni altro affetto a lui sacrificai.

La mia dolce delizia e la mia cura Era il garzone ah! troppo sfortunato, E quando il chiaro sole o notte oscura Sorgeano in cielo, a lui vedeanmi a lato. Or le candide agnelle alla pastura Seco guidava al monte, al colle, al prato, Or celati tra l'ombre dei boschetti Prendeamo al vischio i creduli augelletti.

Or d'arco armati e di faretra, al passo La timidetta lepre si attendea; Ei meco assiso sul medesmo sasso Narrava il fuoco onde nel seno ardea; Ora affrettando ambo veloci il passo Nelle reti la damma si spingea; Ora con l'amo entro dei salsi umori Preda faceam dei muti abitatori.

Le amene collinette, le ridenti Fiorite piagge, e comoda agli amori T'ombra silvestre, i semplici e innocenti Scherzi ed i rozzi carmi dei pastori, Obliar mi facean tra i mici contenti Tutti i celesti a me pesanti onori, E purche fosse meco il caro Adone, Dispregiava l'Olimpice regione.

Ma mentre dei piacer l'amabil piena Il cuor m'innonda, e rismata amante, Sento da indissolubile catena Stringerni ognora all'idol mio costante, Marte scuopre il mio hoco, e male affrena L'ira nel fero petto intollerante, Discende in terra, e l'occasione aspetta Di far con arte una crudel vendetta.

Troppo era vago Adon per sua sventura D'imboscar tra le selve più intricate, Doude snidar dalla lor tana oscura Godea le belve del suo stral piagate. Ah! che per vita si penosa e dura Troppo aveva le membra delicute! Simile nel coraggio a te il direi, Ma robusto non già come tu sei. Gettai con lui le preci invan, lo sdegno Indraro io finsi cento volte e cento Perchè lasciasse il periglioso impegno, Ond'io temea qualche funesto evento: Egli credea farsi di me più degno Quando al mio piè ponea lieto e contento D'un orso o d'un ciaghial la fera testa, o d'altra belva alle compagne infestu.

Avidamente mi stringeva al seno, Che del fuoco d'amor tutto avvampava, Por non sapeva si caldi baci freno, E le dolci carezze replicava. Mentre d'un bell'ardir tutto ripieno Di sue vittorie i segni mi additava, Quasi volesse dir che in nobil petto Sempre eguale al valore è il dolce affetto.

Sparse la fama un di che un setoloso Orribile cinghial nella vicina Scha teneasi tutto il giorno ascoso, E uscia la notte alla crudel rapina, Portando con il dente velenoso Nel Ciprigne terren strage e ruina: Tutti i giovini allor sentiro il cuore Initammato da un bel desio d'onore.

Di necidere una belva si molesta, E gloria trarne avvien che ognun s'invoglie, Chi l'armi e chi le reti all' uopo appresta, Chi prova l'arco se da lunge coglie; Ma il coraggioso Adonc è quel che desta Valor nei petti anche i più belli, accoglie Dei cacciatori i nomi d'ogni intorno. E duce all'alta impresa assegna il giorno.

Ah che presente ho a questi lumi ancora Il fier garzon, che pieno d'ardimento, Allo spuntar della novella aurora Andren, mi disse, al nobile cimento; Pingeagli il volto ostro vivace, allora Brillavan gli occhi più vivaci; il vento Gli agitava or da questo or da quel lato Il manto e il biondo crine inanellato.

Misero! in quell' istante ei non sapea Quanto del' viver suo l' ore eran corte, E che l' aurora insiem col di dovea Anche l' ora affrettar della sua morte! Qual io rimasi alla novella rea Dirti non so; ma di funesta sorte lo fui presuga, e in d'allora in seno Mi sparse alto timore il suo veleno.

Nell' onda alfin il portator del giorno spinse i destrieri, abbundonando il cielo. Surse cupa la notte, e d' ogni intorno Spirgò più dell' usato oscuro il velo. lo col mio ben nel rustico soggiorno Giacqui l' ultima -volta; un freddo gelo Stringeami il cuore, a la funesta idea Ai mestissini auguri si secrescea.

Sciogliere udii dall' alto del mio tetto L.' angel di Palla il luttuoso grido, E il Dio dell'onda, il gran tridente stretto, Flagellò coi snoi flutti il vicin lido. Orrida larva in sanguinoso aspetto Mi parve in mezzo a breve sonno infido, P mi enpi di spavento... mi parea Adon che esangue sui terren giacea.

Ad ogni istaute il misero garzone, Che troppo il crudo inesorabil fato Spingea al suo fin, sorgeva ed al balcone Giva a mirar se il giorno era ancor nato: E tella bella moglie di Titone L'ozio accusando, mi tornava allato, E dolcemente al seno mi stringea, Dicendomi, tu dorni Citerea? Ma qual mariao seoglio, a cui percuota 1 fianchi indarno il procelloso umore, Freddo agli amplessi del mio bene, e immota Mi tenea, mio amalgrado, il mio timore: Invano a mille segui farmi nota, Volea sua fiamma, e invan condiva Amore 1 baci suoi di nettare soave:
Troppo la pena mia, troppo era grave.

Piovve dagli occhi mal frenato il pianto, E bagnò il volto al caro idolo mio, Ei se ne accorse, e più amoroso accanto A me si spinse: e che? tu piangi? oli Dio! Disse, io mi tacqui, ei si ristette alquanto, E aggiunse poscia, e qual crudele e rio Dolor si aggrava e turba la tua pace? Qualche fallo di Adone a te dispiace?

Intiepidito forse in me l'ardore, Bella mia Diva, ingiustamente credi? Se dar poss' io per toglierti d'errore Non equivoche prove, a me le chiedi. Traggimi di tua man dal seno il cuore, E quale imago siavi impressa vedi. Pur ch' io t'accerti della fede mia, Polce il penar, grato il morir mi fia-

Che mi parli di morte? ah dal tuo seno, Risposi, tale idea tosto discaccia, Prove io chieggio d' amor, ma basta meno, Meno richiedo che per me tu faccia; Se mostrarmi d' affetto il tuo cuor pieno Brami, per oggi lasciar dei la caccia, Poco io ti chiedo, ah non esporti, io temo Che ti minacci il fato il giorno estremo.

Che dici? ei m'interruppe, ed io potrei \* Intentata lasciar si bell'impresa? Ed in un punto sol perder dovrei Tutta la gloria che serbata illesa Ho fino ad ora? ah, che i nemici miri Nel vedermi figgir questa contesa Diran che non ho in petto alma virile!... Sarei degno di te s' io fossi vile?

Ed io che da ogni albergo più loutane Richiamo oggi i guerrieri a me d' intorno Vedrò la fiera gioventude invano Dunque sull' armi prevenire il giorno? Essi palme corran su questo piano, lo sulle piume tue vergogna e scorno? Altri dunque otterrà laude e corone, lo vile infania? ali mal conosci Adone.

Di me temi, hen mio? Sai che il primiero Trionfo di mia man non fia giù questo; Ah sia pur, mia Ciprigna, il mostro fero Agli imbelli pastor crudo e molesto; D' imprese assai più grandi io vado altero, E impavido a incontrarlo oggi mi appresto: Ah! mi dispiace sol che la mia gloria Di puco accrescerà questa vittoria.

Pur di facondia tale il labbro adorno in quel fatal momento amor mi rese, Tante volte a pregarlo io fei ritorno Ghe quasi al mio volere egli si arrese: Ma nacque intanto I odiato giorno, E l'infelice da lontano intese Il rautoc suon dei corni e i gridi iusani bei caeciatori e lo sgnattir dei cani.

Cresce il romore, e ognor si appressa; Adone / Più d'una voce chiaramente appella; Balza dal letto il misero garzone, Non ode più la mesta mia favella: Impetuoso all' inegnal tenzone Corre, e l'arco ed il brando e le quadrella Prende, na non già l'asta e il forte sendo, E dell' usbergo il molle seno ha ignudo.

Del vago giovinetto sventurato La forza e non l'ardir viene alfin manco; Sotto il suo peso il rio cinghial l'opprime, E nell'ignudo fianco i denti imprime.

Tremò la terra d'ogni intorno, e questi S' udiro intanto spaventosi accenti: Muori superbo, indarno ti credesti Impunito usurpare i miei contenti: Riconoscimi indegno, alfin cadesti Vittima al Dio dell'armi; e come i venti Spingon leggera nube, o quai le larve S' involano col di, la belva sparve.

Più dir volea, ma l'interruppi; e come Stral che parta dall'arco io là ne andai, Ove il mio ben languiva; il sen, le chiome Ebra del mio furor mi lacerai; Quando con debil voec udii il mio nome Più volte replicar tra mesti lai, Corsi alla voec, e vidi morte, oh Dio! La sua falce ruotar sull'idol mio.

Vidi la molle erbetta a lui d'intorno Di sangue aspersa, che a gran rivi uscia Dallo squarciato fianco, il volto adorno Un livido color tutto copria: Languidi i lumi sostenere il giorno Più non potean, pur mi conobbe, e: o mia Diva, mi disse, a che ti struggi in pianto? Felice io son, giacchè ti moro accanto.

Al sno fianco io m'assido, e fo guanciale Di questo grembo al capo languidetto, Che il debil collo a sostener non vale, E torna ognora a ricader sul petto: Al sen lo stringo, ei di paller mortale Tutto ricnopre il delicato aspetto, Grave respira, indi mi accenna il cuore, La man mi stringe e nel mio grembo muore. S'io piansi silora, e se le meste grida Fei risuonare in questa e in quella parte, Se maledissi la mia sorte infida; Se giurai nemicizia all'empio Marte, Ben capirà chi dentro al seno annida Sensibil alma. Or qui nuove fur sparte Lagrime dalla Diva, e il Bogi intanto Belava come un pecoro al suo pianto.

Ma poichè da' grand' occhi ebbe versato Lagrime come uova di piccione, E gli fu da Ciprigna dimostrato Come in fior convertisse il bel garzone, Siccome era rimasto un po' imbrogliato, E trovar non sapeva una ragione Ond' ella praticar Marte dovea, Cosi disse alla bella Citerea.

Dal tuo racconto, o mia Ciprigna, apprendo Che tu sai conservare amor costante, E per me stesso tale augurio io prendo Che insuperbisco omai d'esserti amante. Ma confessarlo è d'uopo, io non comprendo, Come il nume superbo e tracotante Torni al suo fianco, e qual ti stringa impegno A tal che sì di te si rese indegno.

Se inimicizia eterna a lui giurasti, Come esser può che in amicizia or torni? Il sangue di colui dunque obbliasti i Che già morio nel più hel for dei giorni? Non è dunque Vulcan tal Dio che basti A calmar negli eterei soggiorni . L'aspre llti che nascon da ogni parte Contro di te, senza che vi entri Marte?

Tinge la Diva di rossor la gota, E vorrebbe alla meglio tacconarla: Bisogno ha di piantare una carota, Ma sul fatto non sa come trovarla: Evvi, risponde, una cagione iguota, Ma ci vorria gran tempo a raccontarla; Or mi è duopo partir, che al ciel m' affretta Un ordine di Giove che m' aspetta.

Ritornerò ben presto; ad agio allora Ti spiegherò il tenor de' casi miei; Pensa intanto che Venere ti adora, Che la sua fiamma, l'idol, suo tu sei; Finger per poco con Gradivo ancora Dovrò; di lui tu paventar non dei, Ch' io tutta adoprerò l'arte e l'ingegno Per togliermi d'intorno quell'indegno.

Ma riunovati i cari abbracciamenti E i dolci baci, l'amorosa Dea Già s'inoltrava per le vie dei venti, Che di aurato fulgor tutte spargea, E il fortunato Bogi i lumi intenti Così teneva verso Citerea, Come fanciul che ancor porta la zanna, Mira strisciar le nubi un razzo in canna.

Ma poscia che sparlta omai la vede, Sospirando, e col guardo al suol dimesso Ver la natia magione affretta il piede Il caro nome repetendo spesso; Quanda le orecchie un gran romor gli fiede, E mira una gran fiamma a sè dappresso; Ma donde nata e come, un' altra volta Potrà sentir chi sbadigliando ascolta.

FINE DEL CANTO DECIMO.

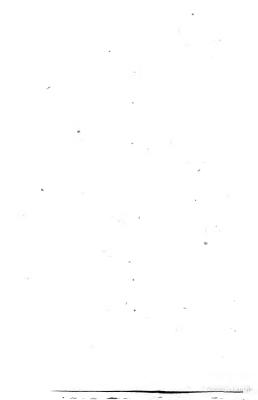

## CANTO XI.

## ARGOMENTO

Al suon di risa e di fischiate espone Malebolge il voler del suo sovrano; Al gran Tonanie, che le dà ragione, Venere si presenta, e il Dio Magnano A Giuno, e che vi è poca conclusione Sente da Momo: d'alto sdegno insano Minaccia la Consorte, indi si cela. Nasce tra Giove e Momo aspra querela.

Un leggero ad ardito giovinotto, Di quei che bauno il cervel sopra il berretto E di cavallerizza affatto indotto, Vede pascer n' un prato un bel ginetto; Voglia gli vien di fare un po di trotto, E dell'ardua cervice il crine stretto, Pronto gli monta addosso; appena il sente Quel destriero, che fugge di repente.

Stringe il galoppo quanto può serrato, Ne cura intoppo o fossa o can che abbai; il cavalier si regge spaventato Al crine, e grida invan: fermati omai. Lo riscontra un compagno in questo stato E grida: amico, amico, ove ten vai? Risponde il primo: oh che dimanda inetta! Dove vuol questa bestia maledetta.

Premo la sohiena anch' io di tal cavallo, A cui non men che a quel gira la tests, E non bada se mette il piede in fallo, Nè per verun ostacolo si arresta: Se regolarlo io tento con un ballo Inconodo, le natiche mi pesta, Ovver mi fa si brutto caracollo, Cli' io vado a rischio di fiaccarmi il collo.

Perchè ciò non mi segua a mezza via, Sicuro allin proponimento ho fatto Di lasciarmi condur dove ei desia, E veder chi il cervello abbia più matto. Dunque se alcuno in quest' istoria mia Veder volesse quali strade io batto, Sappia che fora appunto un ricercare La discrezion n'un frate o un cece in mare-

Avranno in vano i critici desio Di esaminar se il mastro di Stagira È la mia guida, o se il pedante mio È quel per cui Curculion sospira, se mi addestra il cantor del gran leggio, Che nei pretini cuor destò tant' ira, o s' io freno la mia bestia ritrosa Con le briglie del vate di Venosa.

L'estro è il cavallo mio, che nè dal Vula, Nè dal gran Marmontel mangia la biada; lo traspurtar mi lascio, e pur che rida Non mi prendo pensier per quale strada; E giacchè il mio destriero non vuol guida, E alle briglie ed al morso non abbada, Dò l'inutil fruston per bizzaria Nel grugno a chi riscontro per la via.

Già dei Numi il Rettor nell'ampia sala, Ove soleva dar pubblica udienza, Sull'alto soglio rivestito in gala Sedea sotto una ricca residenza; Del trono sui gradini una doppia ala Faceano i Numi di maggior potenza, Mentre stayan più giù gli Dei minori, Come bassi uffiziali e servitori.

E già di nero lucco imbacuccati Entravano i messaggi di Plutone, D'un gran rappuccio sulle spalle ornati Erano, e avean facciuole e collarone: Volgeausi nell' entrar da tutti i lati, Strascicavano i piè per il salone, Tenendo i labbri aperti e chiusi i denti, E facean baciamani e complimenti.

Giove al mirar quel nero lucco, quelle Lunghissime facciuole, quel collare, Gontiò le gote, il collo e le mascelle, Mal potendo le risa raffrenare; Chè nel veder la nera arsiccia pelle Che copriva il lor ceffo singolare E i rabbuffati e setoluti crini, Li prese per due preti garfagnini.

Ridere a crepapancia egli volea, Come ho già detto, a tal caricatura; Ma si frenò pensando che sedea In luogo, u'il decoro sol si cura; Intanto a piè del trono rivolgea Malebolge la faccia arcigna e dura, Quasi ad imporre in questa parte e in quella Silenzio pria di scoglier la favella.

Ma poiche il re dei Numi ebbe inchinate Cunque o sei volte insiem col suo compagno, E con un moccichino ebbe asciugato Per ogni intorno il volto suo grifagno, Dopo aver in tre volte scaracchiato Un scorpione, una piattola ed un ragno, Duro, interrito e rozzo come un torso, Diè principio al diabolico discorso.

Chente si vaglia il Potta potentissimo Che auisma a ghiado quei che al brogoscendono Dei rigagni ove ei regna, il san bentssimo Costor che ancor teco a ingradarsi ascendono: Che agneffa te, e il fratel, per cui prestissimo fili iniidi fiotti ed alzansi e si fendono, Siccome è in casso che acquetar tu tenti pi cunta uopo non è ch' io te lo ammenti.

Or che semblea quivi si ammanni intendesi Da isso, e che s' approcci il lagrinevole Tempo n' cui il trullo Dio, cui manco estendesi La forviante zanca insocievole, Nell'accesa barata atar pretendesi Con bozze e indozzamento irragionevole, Onde putta l' amanza ognora stimisi Di quel che a shergo, e sua burbanza adimisi.

Conciosiacosachè d' ammassicarsi Abbelleria a Pluton su questa landa, Pur resta fagli mo che d' accasciarsi Pave, se di mangion fuori se n' anda-Lasciar la bornia reggia, e abbarbaglirsi Di sool, ch' ei rizza il capo, a randa a randa, Nè venir puote introque a tua presenza ch' ei rancura un pochin di pistolenza.

Per isso a sengionare il rimproverio Che Ciprigna arribina hacci mandati, E ad attuiar di si lurco adulterio La famma hacci adduisti, et alluisti... Ma Giove e i Numi che di star sul serio Indarno sino al lin si eran provati, A simile parlar da can barboni Si pisciar dalle risa nei calzoni.

E cotanto le risa e i fischi alzaro Anche i minori Dei tutti ad un tratto, Che del ciel l'ampie volte ne tremaro, E ne rimase il mondo stupefatto. Il messaggier pieno di duolo amaro Restò così bulordo e mentecatto, Che parve appuuto allo stradino un frate Sorpreso con le brache sbottonate.

Intanto Peldipotte che gestito
Avea senza dir motto infino allora,
E insiem con l'oratore si era unito
A gestir sempre del buon senso fuora,
Siccome non avea bene avvertito
Che il compagno tacea, gestiva ancora;
Cosa che dagli Dei bene osservata
Prolungò l' alte risa e la fischiata.

Già dolean per le risa a ognun le coste, Ma il Tonante prendendo un' aria grave Disse: conoscer fan le tue proposte, Che di scienza un cassone, anai una nave Tu porti in corpo; ma che ti discoste O Messaggero, da parlar si grave Fia meglio adesso, o couverra ch' io prenda Un Dragomanno che i tuoi detti intenda.

A dirti il vero quando andava a scuola Nella lingua letina era un dottore, Ma egli è gran pezza, e il sovvenir m' invola Più d' una cura onde ho ripieno il cuore; Parliam dunque volgar, giacchè una sola Sillaba non ho inteso. Il tuo signore E mio German, dimmi, perchè ti manda, Illustre nessaggero, a questa banda?

Il diavol consigliato dal sovrano A trattar su nel cielo civilmente, E a non parlar si zotico e villano Per non far scomparir l'infernal gente, Da un fiorentino per la crusca insano' Avea comprata ed imparata a mente Quell'arringa da lui già principiata, Di cui non intendeva bercietta.

Al discorso di Giove, un po imbrogliato Rimase, e cosa dire non sapea: Chè tutto il sermoncin dimenticato Del pedagogo fiorentino avea; Ma poi che si ebbe il mento stropicciato Per veder se trovar taccon potea, Per rimediarla finse un volto lieto, E disse che parlar volea in segreto.

E che perciò di quelle voci strane
Fonde far tutti grossi di campane,
E non spiegassi tra turba si foltaLicenzia la canaglia, e si rimane
Coi miglior Numi il re del Gielo, e ascolta
Del cornuto fratello l' ambasciata
Che dal diavol sul fatto fu inventata.

In brevissimi accenti l'imbroglione A coglionare i Numi e Giove isteso, Fece parlare a modo suo Plutone E l'onor chiese di Ciprigna illeso: Giove rispose; noi farem ragione A chi prove averà di maggior peso; Ma mentre parla in tuon grave e severo Sottocchi strizza l'occhio al messaggero.

Quel gergo tosto Malebolge intende, E leggermente anch' ei scuote le corna; Che l'ha capito allor Giove comprende, Scioglie l'udienza, e al quarto suo ritorna, Ed ivi ai gravi suoi pensieri attende, E quando il cielo anuotta, e quando aggiorna, Finchè Ciprigna già ael ciel salita Gli si presenta tutta sbigottita.

Languido ad arte e pallidetto il viso Mostra la bella Diva al gran Motore, E mesta dice: un si funesto avviso Fia dunque ver? dunque pietade in cuore Per me non ha più Giove? e mentre fiso Ella mira dei Numi il regnatore, Le belle guance rendono umidette, Poche ma interessanti lacrimette.

lo già non sosterrò, signor, soggiunse, Che di Vulcan neudace sia l'accusa; Amor per Marte, è vero, il cuore mi punse, Ma la mia gioventù fa la mia scusa, Perchè il vecchio impotente si congiunse A me contro mia voglia? il sai, confusa Piangente a gridar venni ai piedi tuoi, Giove, perche sacrificar mi vuoi?

Volea più dir, ma lusinghiero apparve Sulle divine labbra il riso a Giove, E l'affettata gravità disparve. Giovin beltà qual cnor mai non commove? Non tamere, ei le disse, a me comparve Vulcano, e aveva testimoni e prove Che ti facevan rea; tutto negai Ma di farlo tacere invan tentai.

Quello Zoppaccio persistendo ognora A sostenere il tenerario assunto, In faccia a me dei gangheri usci fiora; Ed io che offeso mi sentiva e punto Perchè appellossi al gran consiglio, allora Risposi irato che attendeva appunto Questa occasione, ove se il torto avea Tutto dall'ira mia temer dovea.

Questo torto ei l'avrà; fidati, o figlia, Fidati a me, che il gentil sesso ho caro, Chè quando per le palle Amor mi piglia, Fo peggio anchi o d'un gatto nel gennaro. Torni la guancia omai bianca e vermiglia, Tergi da quei begli occhi il pianto smaro, Vivi contenta, e senza aver paura, Lascia del tno riposo a me la cura.

Già per mio cenno Amore in ciel dispone lono favor fortissimo partito, Onde alla superbissima Giunone Ceder convenga, e se ne morda il dito: Dal mare e fin dall'infernal regione Pin d'un messaggio è fra di noi salito: Con minacce Netun, coi pregbi Pluto, Cerean pergere a te' qual ponno ajuto.

Va' dunque, e spera, che sarà vicino II tuo trionfo. Allor fiso la guata, Ride, la prende per il ganascino, E le bacia la bocca delicata; Ma la Diva facendo un bell'inchino Dal Rettor dell' Olimpo si accommiata, Chè nelle brache aven già fatto vela, Pronto a stringer con lei la parentela.

Assicurata omai la bella Diva
Alla natia magione i passi stende,
U'degli amici Dei turba giuliva
Tosto la ben tornata a dar si rende;
Passano intanto i giorni, ed in lasciva
Foggia Ciprigna ai suoi vantaggi attende;
E. per render pin forte il suo partito
Moltiplica le corna del marito.

Ladro così che a qualche pingue cassa Qualche somma importante ha già involata, Se la nasconde, e chiotto se la passa, È sicuro che fatto ha la frittata; Ma se con unto tal le rote ingressa Alla gente da schioppo e alla togata, Ne segue che il processo ventilato Ex capite innocentiae è rilasciato.

Mentre l'infida moglie a questi e a quelli Ne dà per util suo più d'una fetta, Il Dio delle stanghette e chiavistelli Che inutilmente qualche nuova aspetta, Teme che Momo ancora lo corbelli, E verso il ciel muove la ranca in fretta, Ove giunto procura l'occasione Di passar nelle stanze di Giunone.

Ella che era stizzosa e le ascendea Al naso facilmente un'alta muffa, Poichè sopra l'affar di Citerea Venuta col Tonante era a baruffa, Quartiere e letto seperatio avea; Siccome anche tra noi dopo una zuffa Le nobili consorti inan per usanza Di partire adirate e letto e stanza.

Sebben non sempre è questi un certo seguo Che sian venuti i conjugi allo prese: V'ha chi si crede, di superbia pregno, Sembrar più grande quanto più fa spese; Di celarsi fra loro altri han disegno Gl'incomodi che arreca il mai francese; Ad altri giova questa moda strana Per introdurre il drudo o la p...

Entra lo zoppo, e con tremante voce, Eccomi disse, o madre, ai piedi tuoi, Se pure, estinto l'odio tuo feroce, Riconoscer per figlio oggi mi vuoi; L'umile stato mio poco mi nuoce, Tornar non chiedo in fra i celesti eroi A fare il protocacca e il ececosuda; Chè ciò mal si conviene a gente ignuda.

Ma se una cianca per divertimento Rotta a un povero Dio senza peccato, Se la miseria e il vergonoso stento A cni non mi son mai bene avvezzato, Nel materno tuo sen compatimento Pon destar per nn figlio sciagurato, Difendi nel vicino alto consesso. L'offeso da Ciprigna onor del sesso.

Fa' che si rompa quell'indegno nodo Che a lei mi stringe, e si conosca chiaro Che a sentirmi dir pecoro non godo Siccome ha sparso in ciel qualche somaro: Mi raccomando a te, ritrova il modo Ond'abbia l'onor mio qualche riparo, E cangi il pazzo riso in pianti e in doglie Quell'arciputtanissima mia moglie.

Mi coglionin, seguendo il vecchio abuso, Di questa ranca mia gli sfaccendati, Dican che brutto e affumicato ho il niuso, E ch'io sono il prior degli spiantati; A queste inette fole ho fatto l'uso: Ma il sentirmi fischiar per tutti i lati Ch'io faccio una bottega in sulla p... Madre, poter di Dio, questa mi scotta.

So che del tuo favore io non son deguo, Che forse stuzzicando io sto il vespaio: Forse scordar non sai quand'io l'impegno Presi di far con te da calzolaio; Ma fu amor che mi spinse all'atto indegno, E il bisogno di farmi un po' di saio: Errai, nol nego, na la pena ria Forse è maggiore della colpa mia.

Con simil moglie io feei penitenza Da potere espiar qualunque fallo, E finora ho sofferte con prudenza Cose da sbalordire anche un cavallo. Ma giura Dio! mi scappa la pazienza: La mia moglie m'incorna, e mi fa il gallo; Che Gradivo la gude è manifesto, E par che giusto abbia a rifargli il resto.

Il pensier mille volte mi è venuto, Per tormi al flero duol che il cuor mi sface Nel sentirmi chiamar becco cornuto, D'ardermi vivo aella mia fornace, Serrormi il gargheiozzo avrei voluto, E mandar le budella ove a lor piace; Ma la legge del fato a me prevale, Nè morir puote un Dio nato immograto.

Ma se finir non dee la trista sorte Che mi ordiscon di Venere le trame, Questa vita è peggior di quella morte, Che invoco indaruo con ardenti brame. E fino a quanto couverrà chi io porte Sopra di questa fronte il peso infame ? Ali madre... egli volea più dir, ma intante Misto alla cispa l'interruppe il pianto.

Giunon rivolge a lui pietosa il ciglio, E mentre il mira, ch'egli bela ancora, Vedendo come brutto era il suo figlio, Trattiene appena il riso che uscia fuora. Dagli occhi ricumati di vermiglio Gli scendeva sul volto un'ampia gora, L'orma lasciando in sul letame impuro, Siccome fa la chioccio sul muro.

Sferrata avea la bocca, e ne partia Aura che più dotrosa è in sepoltura; Egli era smunto e secco come arpia, Irto e raro avea il criu pieu di lordura, Duplice tana il naso bipartia Pieno di polpi e fuori di misura, La barba avea caprigna, e da quel lato Tutto pendea dove egli era sciancato.

Sordida la camicia, adusto il petto Facea vedere e di filiggiù pieno, Fin là dove un grembial teneva strette La rugginosa libbia; era quel seno Di mille erranti cavaller ricetto, Contro cui l'unghie mal teneva a freno: Giuno in mirar quel sacco da carbone Quasi ulla nnora sua dette ragione.

Distancy Con-

Ma l'odio inveterato che le ardea la sen, l'usato sdegno in lei riaccese; Compose il volto meglio che potra, E tal senza mirarlo a parlai prese; Sorgi, o figlio, già contro a Citerea, E in tuo favor tali misure ho prese Che ben ti accorgerat con un contento, Che più le cose antiche io non rammento.

E beachè quel castron di mio marito, Che già sai molto ben quai pauni vesta, Per l'indegna tua moglie imbietolito Cerchi di uon lasciarmi alzar la testa; Con tutto ciò mi son legata al dito Che Citerea non suoni sempre a festa, Ma per non fare in ciel di brutte scene Per or sott'acqua lavorar conviene.

Allor ch'io penso a te, negar non posso Che infelice è lo stato in cui tu sei; lo sento il cuore in sen per te commosso Rimembrando i tuoi casi acerbi e rei: Ma pur se non ti spiace esser rimosso Dal figurare in fra i possenti Dei, alfia consiste il tuo maggior malanno Nelle tue cornà, che si segheranno.

Ma io che moglie a suora del Tonante, Di tutto l'universo alta reina, Dei simulacri miei veggo alle piante I sommi regi con la testa china, E intrattabil lo sposo ed arrogante Trovo per colpa d'una rea sgualdrina, Io di Saturno figlia, a maggior dritto Ardo di sdegno e in seno ho il cuore afflitto.

Vano è dunque che all'opra tu mi accenda; Sarà l'infame Dea ben presto oppressa; Credo o figlio che tu stesso comprenda Che vendicando te servo me stessa; Vicino è il gran consesso, e dell'orrenda Nostra vendetta il tempo omai s'appressa; Na mentre io penso pel comun riposo Tu dal tuo canto non ti stare ozioso.

Ricerca Momo, il tno procuratore, Che obliando l'affar se la spincona; Promettigli e denari e il mio favore Se nell'aopo maggior non ti abbandona: Può ridurre a partito il gran Motore Quella lingua che a niuno la perdona. Con gli altri Dei l'ingegna con giudizio Profondando a Ciprigna il precipizio.

E tu reggi a martello, e non mi fare Il babbuin come altre volte hai fatto; Or tu sei in danza e ti convien ballare: D'assisterti io prometto a questo patto. Ti ho sentito altre volte borbotare Delle tue corna al peso; ed in un tratto Con qualche carezzuccia artificiosa Ti ha fatto giù a tua ribalda sposa.

Ciò detto lo licenzia. Allor Vulcano Fata alla madre sua la riverenza, I passi affretta per l'etereo piano, Lieto di così amabile accoglienza; Cadrà, tra sè dicea, l'orgoglio insano Di Marte, e una giustissima sentenza Dettata dall'altissima assemblea, Darà dal ciel lo s'fatto a Citerea.

Mentre così ragiona, e il suo desire Molente di vendicarsi la speranza, Gran numero di Numi comparire Vede da lunge che ver lui s'avanza; Desio lo sprona prima di partire, Siccome dei gelosi è ognor l'usanza, Di veder se tra quelli era sua moglie, E tacito in disparte si raccoglie. In brevi istanti comparir servita
Ei vede da Mercurio e da Lico
La bella Diva in Pafo riverita,
E farle gli altri Numi ampio corteo;
Ma di tanta beltà la Dea fornita
Fa che nel sen del povero babbeo
Arda l'artico affetto, e voglie pronte
Ha d'abbracciarla e mandar (utto a monte-

Mn frena l'amoroso suo desio Il pensiero che d'altri ella è in possesso, Che troppo amica della guerra al Dio In capo gli ha di corna un bosco messo; E il frenato desir si cangli in rio Odio; intanto Ciprigna a lui d'appresso Giunge tutta brillante e spensieratu Di adoratori in mezzo a una brigata.

Ma ciò che Vulcan rende sospetioso, E maggior pene nel sno cuòre ha indotte, È di veder con lei del regno ondoso I Numi e Malebolge e Peldipotte: Che sotto l'erba è qualche biacco ascoso Ei ben s'accorge, e un mal boccone inghiotte, E la speranza onde l'avea ripieno Dianzi Ginnon, sente mancarsi in seno.

Onindi il timor d'un infelice evento
Desta la rabbia ed il furor bestiale,
La gelosia più fiera in quel momento,
E la disperazion lo Zoppo assale;
Gridar vorria, nè può spiegare accento,
Atro pallor sul brutto grugno sale,
Sbuffia, con l'unghie e barba e crin scardassa,
Ed accanto a Ciprigna irato passa.

E dando a questo e quello un' iritonata Volge alla moglie sua gli occhi di finoco, E ver la fronte la man destra alzata Velocemente la tentenna un poco, Della sinistra motde nu dito, e irata Voce indistinta in suon fremente e roce Tramanda, come un cane rinserrato, Che molte volte invan l'uscio ha tentato.

Venere nel mirar quella figura Resa più contrafatta dalla rabbia, Gridò: di parar l'orso abbiate cura; Vedete? egli è fuggito dalla gabbia. Quindi rise cotanto a dismisura. Che le roste reggea, torcea le labbia; Gli altri Numi accompaginan le sane rise Coglionando Vulcano in simil guisa.

Lo Zoppo a quelle risa sì sfrenate Arse di fiero intollerante sdegno, E le nocche ha nei palmi rinserrate Accennò lor di sua vendetta in segno; Ma di così terribili fischiste Tutto allora sunoù l'etereo regno, Che appena quelle esser potriano pari Ch'ebbe in scena il Bulleri o il padre Mari-

Gli Dei sen vanno, egli stordito resta, Nè raccapezza più dove egli sia; Sgraffiasi il volto, grattasi la testa, Bestemmiar vuol, nè sa trovar la via; Odio, rabbia, furore il sen gli pesta, Lo tormentan vergogna e gelosia, Perde il lume degli occhi, e freddo e immoto Rimane a bocca aperta come un boto.

Ma mentre in preda al suo dolore atroce Il pecoro Magnano si abbandona, Ode non molto lunge una gran voce Che lo chiama, e ridendo lo canzona, E si volge prontissimo e veloce A quella parte ove la voce suona: Momo si vede innanzi, e in questi accenti Dà sfogo ai suoi giustissimi lamenti. Momo, Momo, per Diol tu dunque ancora Ser con gli altri d'accordo a dar la berta Ad un povero Dio che piange e plora Di duol, di rabbia, e che si poco il merta? Fellel io sperava in te; ma lino ad ora Son certi i torti e la speranza incerta. Ah disleal! di assistermi prometti, eld or con gli altri a coglionar ti metti.

Per Diol t'inganni, se, perchè mi vedi Di questi vili stracci ricoperto, Lavorar pensi per me ad ulo, e credi Rimaner dalle spese allo scoperto: Tu da Ginnone avrai tali mercedi Che sapranno eguagliare il tuo gran merto: Con la lente a mirarlo allor si pone Momo, ed esclama, oh tu sei pur coglione!

Dimani, o diman l'altro s' io non fallo È il giorno al gran consesso destinato, È per far due saltacci in questo ballo Sarei più del bisogno apparecchiato; Ma Giove ha pigro assai sotto il cavallo E wede ben chi non è addormentato, Chè il minimo pensier questi è ch'egli abbia E cerca un buco per uscir di gabbia.

Capido spalleggiato dal Tonante Contro di te solleva un gran partito; Di Ciprigna in favor mosser le piante Due messaggi del mar; Pluto ha spedito Un diavol che è una schiuma di furfante, Con un compagno dal tartareo lito, Giunon chiacchera ognor come una pazza, Ma trema quando Giove alza la mazza.

Ah! se il consiglio mio dovessi darte... Dovresti di saldo far di questo conto, E recitando il pincon la parte Tenerti sempre alla vendetta pronto; Non il consesso degli Dei, ma l'arte, L'ingegno castigar potria un affronto Di cui si ridon gli altri, e tu sei solo' A sopportare e la vergogna e il duolo-

Vulcan si mette allor la mano al viso, E perplesso stropicciasi la barba, Quindi il mordace Dio guardando fiso Dice: sai tu che il tuo pensier mi garba? Ma siam troppo inoltratin. un tale avviso Seguitero se adesso non si sbarba; Va pure avanti, e poi, s'i o resto oppresso, Saprò farmi giustizia da me stesso.

Così dicendo il lascia, e della terra Pien di mille pensier prende il cammino, E muove trame entro del sen rinserra Contro Ciprigna e il Nume spadaccino. Ma di fare agli amanti un' aspra guerra Momo risolve, e poichè il di è vicino Del gran consiglio, pronto i passi muove A pungolare un poco messer Giove.

Con questa mira al gran palagio in fretta Giunge, e passa da tutti inosservato, Dove, già l'anticamera disdetta, Giove in un gabinetto era serrato, Ed alla porta passeggiando aspetta; Ma dal lungo aspettare allin seccato Apre l'uscio, e un ragazzo e Giove ei vede In atto tal che agli occhi suoi non crede.

Al suol or volge gli occhi, or al Tonante, Esta lì confuso ed interdetto, Nè sa se andare indietro ei deggia o avante, E della porta in man tiene il paletto; Partir vorria, ma pensa titubante Che può sembrar mancanza di rispetto, Vuole avanzar, ma Giove gli si oppone Rosso nel viso come un peperone.

Qual fosse l'atto in uni Momo sorprese Il regnator dei Numi e il ragazzino, ludurco a rintracciar da me fur spese Molte nottate sopra il Garbolino; Notizie indarno ho chieste a ogni paese, Letto ho da capo a piè tutto Turpino, E tutti i fogli no invan scartabellati Di trentacinque cronache di frati.

Ma sia che Momo-usando in ciò prudenza Abian questa avventura altrui taciuta, O colpa dell'umana negligenza Abbiam l'antica crouaca perduta, Ignoto è il fatto, sono in differenza Gli autori ed in gravissima disputa, Ma nissuno ha potuto indovinare Come andasse in tal punto quest'affare.

Con le mani sui fianchi il gran Motore,

Con le mani sui fianchi il gran Motore, E ripien di terribile dispetto Si fece innanzi a Momo; alto sudore Copria sua fronte, e perso avea il berretto, Erano i peli delle ciglia in fuore, Gli tremava la voce, entro del petto Parea che gli bollisse un gran painolo, E ansava come un bufal macchiarindo.

E grido: chi t' insegna, impertinente, fior di canaglia, schiuma di briccone, In questa forma a disturbar la gente? Io non so chi mi tenga, mascalzone, Che gettar non ti faccia immantinente Palla mia serviti giù dal balcone: Che vuoi da me? perchè sei tu venuto A rompermi i c..., baron fottuto?

A tante ingiurie franco e disinvolto Punto non si sgomenta il Dio mordace, E ver di Giove alzando il giallo volto Tramanda un riso ironico e fallace; Signor, disse, d'averti ora distolto Dalle gravi tue cure mi dispiace, Forse qui nei secreti penetrali Pensavi al ben dei Numi e dei mortali.

Ma il sai, l'ambasciator non porta pena, Vengo per altri a importunarti adesso: Il Dio di Lenno più non si raffrena E vuol vedere unito il gran consesso; Che poi si rende brutta questa scena Vengo, signore, ad avvisarti io stesso; Il volgo degli Dei pien di malizia Dice-che tu commetti un' inginistizia.

'Argomentan da questa non curanza I maldicenti, che la Dea di Gnido Sol protetta da te, tanta baldanza Può superba nutrir nel cuore infido. Giove non lascia mai l'antica usanza, Seguita il popolar maligno grido, Di metter sottosopra e terra e cielo, Allor che tratto è da femminee pelo-

Si fa, dicon, da Giove abuso indegno Di sua potenza; ingiusto egli protegge Tutti i furfanti che vi son nel regno; Per le puttane fa ammutir la legge, Opprime i buoni col suo grave sdegno; Come talor sull' innocente gregge, O in camera di qualche poveraccio Spara dal cielo i fulmini a eazzaccio-

Vengo perciò dell' onor tuo geloso A rammentarti che negar non puoi, Senza renderti altrui troppo odioso, A Vulcano giustizia... E che? mi vuoi, Gridò Giove, briccon vituperoso, Metter le leggi in man? pei fatti tuoi Vatteno, e ascrivi a nn atto di clemenza Se non punisco tanta impertinenza.

Ma dimmi un poco, pezzo d'animale, sai tu che Giove solo in ciel comanda? E ch'io non porto mica barbazzale Per te, në per quell'asin che ti manda? Dei Numi il gran congresso generale Se qualche poco in lungo si tramanda, Parmi che il merti si spinoso affare, Ch'io non vo, come brami, abborracciare.

Si, farassi il congresso, ma soltanto Allor che dubbio alcun non sia rimaso, Nè potrà darsi un arfasatto il vanto Di avermi a voglia sua tratto pel naso. Così Giove dieca, l'altro frattanto Coglionando rideva; alfine invaso Giove da rabbia la più atroce e ria Era per far qualche coglioneria.

Ma mentre intorno avidi i lumi volge Per trovar qualche cosa di manesco, E contro il Dio mordace ognor rivolge Nuove ingiurie e bestemnie da tedesco, Il messaggier di Pluto Malebolge Dentro cacciando il muso suo cagnesco, Giove interruppe, che serrando il pugno Volea di Momo ricamare il grugno.

Lo vide appena il gran Motor che tutto Si ricompose al meglio che potea, E a Momo, che rimasto molto brutto Era a tal mossa, che da fare avea Disse in men crudo tuono, e il farabutto A cui quell' aria punto non piacea, Appena i detti del Tonante ascolta Non gli fa replicare un' altra volta.

Ritorna a casa, e preso un mezzo foglio Scrive arrabbiato questa letterina: Carissimo Vulcan, cresce l'imbroglio, Giove cattiva sorte a noi destina, Perciò di nuovo consigliarti io voglio Che per punir l'infame, tua sgualdrina, Per rifarti con quel poltron di Marte Più che a giustizia tu ricorra all'arte.

Quel che fare io potrò per tuo vantaggio, Stai pur sicuro che il farò per Dio, Di più che dopo l'ultimo viaggio Che fest in ciel, vi son piccato abch'io, Con tutto ciò mi spiace che a dirti haggio Che di vendetta invano avrai desio: Veggo che Giove a' nostri danni è indotto, E che l'avremo entrambi nel fagotto.

Sigilla il foglio, e al zoppo Nume il manda Per un ceucioso Dio lare villano, Ma caldamente in pria gli raccomanda Che rimetterlo cerchi in propria mano; Vola il Dune spinatato a quella banda, E consegna il biglietto al Dio magnano, Che dopo averlo un pezzo compilato, Pensò, poi disse: all' quel che è stato e stato!

E quindi ardendo d'una rabbia insana Chiama i Ciclopi, e a lor dice: partite, Itene a casa vostra, ite a p... E fin che non vi cerco non venite; E lor pagando intera settimana Dell'opre cominciate e non finite: Oh faccia, esclama con un gran schiamazzo, I fulmini da sè, viso di cazzo!

Scaccia tutti e in bottega per di drento Pianta arrabbiato tanto di verchione; Ne lo videro più da quel momento O del cielo o del mondo le persone; Chi disse che ripieno di spavento Si era celato al Dio del gran spadone, Altri, che le sostanze consumate Era fallito, e si era fatto frate. Ma torniamo a veder ciò che volea Dal re del cielo il diavol messaggero. A Peldipotte egli già detto avea, Oh come bello è lo celeste impero! Quanto diverso è dalla trista e rea Nostra region! che dici ? non è vero? Oh quanto mai di voglie e di costumi I diavoli diversi son dai Numi!

Qui ci stiman, qui siamo ben trattati, Qui non ci manca latte di gallina, Abbiamo alloggio nei quartieri aurati, Ci tocca qualche taglio di pannina; Per Dio! mi par che siamo un po ingrassati, Che buona è la dispensa e la cucina, Godiamo il sol, l'aria sottile e pura, E buon per nui finchè la veglia dura.

Ma del trescone al ballo siam vicini, E il tutto al più avrà fine in quattro giorni, Se diman l'altro i consiglier divini Decideranno di Vulcan sui corni; Se ciò segue tornar dovrem meschini Eutro ai cupi tartarei soggiorni, Che veder non potremo ad occhi asciutti, E ci porran del solito più brutti.

Di adunare il congresso ha poca voglia Il re dei Numi, e si conosce chiaro, E che si faccia in sull'eterea soglia Tal congresso non vuol Pluto del paro; Io che il consiglio general si accoglia Al contrario di loro ho molto caro: Venircene non può se non che bene, Ma ritardarne molto il di conviene.

Noi non dobbiam come vorria Plutone A pro di Citerea prender partito. Se non vogliam nell'infernal magione Ben presto ritornare al pan mulito, Ma scandali destando e confusione Rendere in cielo il nostro re servito, Così però, che serva il suo volere All'util nostro ed al nostro piacere.

Intanto a infinocchiare io vado Giove, E mi provo a piantargli una carota: Poi tenteremo in ciel tutte le prove Usando l'arte a questi Numi ignota. Con tali accenti Malebolge muove Il compagno, che l'una e l'altra gota Ridendo increspa, ne a ridir ci trova, E pienamente il bel progetto approva.

Fatto questo grazioso concordato, A Giove Malebolge s'incammina, E il trova che con Momo arrovellato Compromettea la maestà divina; E poi che il Dio mordace licenziato... Ma qual voce si parte di cucina Che del furore ascree gl'impeti affrena? Zitti... è la moglie che mi chiama a cena.

FINE DEL CANTO UNDICESIMO,

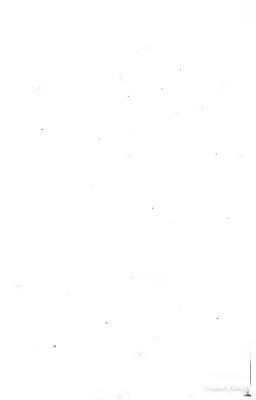

## CANTO XII.

## ARGOMENTO

Burlato dal matigno Messaggero Giove, che lasciar vuol l'eteree soglie, Affida a Bacco nel celeste impero Il far sue veci ed eseguir sue voglie. Sollevar contro Giove il cielo intero Commette ad Ate e vendicar sue doglie Giuno, e parte costretta col Tonante. Cangia in pioppo Giprigna il morto amante.

Scrisse il cantor d'Orlando innamorato Che quei corni fatali e quegl' incanti, Onde è pieno il poema in ogni lato, Eran tante pastocchie agl'ignoranti, I quai contenti allor che avean trovato E maghi e mostri e orribili giganti E cavalieri d'incredibil forza Non curavan passare oltre la scorza.

Ma che l' uom penetrante e virtuoso, Che non alloggia alla prima osteria, Scoprir sol ne poteva il segso ascoso Sotto il vel di prudente allegoria: L' istessa cosa appunto anchi io dir oso A chi vedrà questa bazzofia mia; Di metafora anch' io col magistero Quasi sempre cantando adombro il vero.

Dissi, ed è verità, ch'io son salito A bisdosso al più pazzo in fra i cavalli, Ma egli è vivace e non già sbalordito Ed ha talor dei fucidi intervalli; E voi che ne'miei carmi avete udito Narrar di Marte e di Ciprigna i falli, Mettetevi gli occhiali e scoprirete Cose che pria veduto non avete.

Ravviserete la puttana vera, Il prepotente, il finto ed il poltrone, E degli altri briccon la folta schiera Che qui ricuopre il vel della finzione. Di spiegarmi assai meglio avrei maniera, Ma non vo farmi torto di ragione; Verità quando è igunda offender snole, E a buon intenditor poche parole.

Poiche Momo da Giove licenziato Se ne parti più lesto d'un baleno, Dei Numi il regnator senti calmato Lo sdegno in parte che gli ardea nel seno, Ed all' ambasciator ch'era arrivato Si rivolse non torbo e non sereno, E mentre riverenza gli facea Gli domandò ciò che da lui volea.

Ebi... niente, egli rispose: avea un secreto A confidavi di una grande urgenza, Ma per cagion di quel Nume indiscreto Che vi burio con tanta impertinenza, Veggio che a gran ragion voi siete inquieto... Un altra volta mi darete udienza: Ciò detto umil suo servitor si noma, E volge al re dei Numi il bel di Roma.

No, ferma, disse allora il gran Motore, Rimanti, o Malebolget in grado io sono Di udir dei sensi tuoi tutto il tenore, Che facilmente io mi rimetto al buono; Se da principio fo qualche scalpore Non per questo ogni volta adopro il tuono, Anzi mi fa piacer d'esser clemente, Pur che non se ne abusi la mia gente.

Ma certo quel briccon mi avrebbe fatto Uscir dalle carrucole per Diol E se un fulmine avea, quel arfasatto Di tanto ardire mi pagava il fio. Cazzol soffiri dovrei che un capo matto Mi faccia da pedante? e chi son io? Disse, il sudore in fronte si asciugò, E sopra il canapè poi si gettò.

Scasse il capo e soggiunse; io già l'ho in culo, Perchè ha uua lingua vera da tanaglia, E di farmi passar per un cuculo S'ingegna presso alla più vil canaglia: Ma se oggi più fantastico d'un mulo Vuol che il proprio parere al mio prevaglia Dovrò soffrir?.. ma basta; ciò che vuoi Dimmi, e poi vanne per i fatti tuoi.

Animo presto! le tue brame esponi,
Ma fa che il tuo discorso sia ristretto,
Ch'io son pieno di serie occupazioni,
E vo star solo in questo gabinetto.
Ma mi cade il sudore a goccioloni,
Fammi il servizio, dammi un po il berretto,
Ch'io temo che dell'aria la puutura
Mi faccia prender qualche infreddatura.

A tali accenti pronto Malebolge A tali accenti pronto Malebolge A ove d'abbia; il Tonante gli occhi volge, E dice: è là vicino alla portiera. A quella volta il diavol si rivolge, Ma il ragazzo che là celato si era All'arrivar di Momo. fuor ne sbalza E corre e per la tema un grido innalza.

Allor conosce quel demonio astuto Qual causa Giove frettoloso rende, È gli vien, non volendo, conosciuto Ciò ehe per seria occupazione intende: Ma serbando il conteguo, il labbro muto Il raccolto berretto a Giove rende; Èi ponlo in testa, e i sguardi suoi divide Tra il diavolo e il ragazzo, e se la ride.

L'altro comincia allor: gianto è un espresso Spedito a me dall'infernal regione, Il qual mi ha detto: al general congresso Ha mezza voglia di venir Plutone; Ma perche un tal viaggio sol permesso Gli sarà dopo breve dilazione, Al Tonante dirai che si trattenga Finchè la voglia passi, o ch'egli venga-

Dei Numi il regnator, che di allungare Col moccolin cercava l'occasioni, Vedendo che a sua voglia il potea fare, E il cacio gli piovea sui maccheroni, 'Appena senti Pluto nominare Alzò la testa ed esclamò: coglioni! Questa è una nuova d'importanza! ho gusto Ch'ei venga, e l'aspettario è troppo giusto.

Benché, s'io deggio confessarti il vero, Qualche compenso ritrovar vorrei Onde ridur questo congresso a zero Che non si accorda coi disegni miei. Solo avvezzato a regolar l'impero Non veggio uniti volentier gli Dei, Che fingendo venir per consigliarmi In sostanza vorrebber comandarmi.

Io che finor liberamente ho fatto
Cose da orbo in questa parte e in quella,
Percliè adesso non vuole un vecchio matto
Che la sua moglie s'alzi la gonnella,

Al poter mio darò lo scacco matto, E metter lascerò questa cannella? Oh s'io mancassi in caso tal di stilli Ben sarei da rimetter nei pupilli.

Si adunerà il consesso allorchè in mano Avrò tanto onde io possa prevalere, È che resti un coglion quel reo Magnano Che ha preteso di farmela vedere. Che riconosca ognun che sempre vano Fia l'opporsi al supremo mio volere, Che l'assemblea senza alcun pro si scioglia, È di unirla a nissun torni più voglia.

Ma come va? dice un pedante; Giove, Che a fatica conosce Malebolge, A dirgli i fatti suoi tosto si muove, E gi' palesa ciò che in petto volge? Questo è un errore. Ohibò: con poche prove La ragion dal mio canto si rivolge: Basta saper che in tutte le regioni Conoscousi e si accordano i bricconi.

Il Messaggero gli occhi spalaneando I labbri strinse, e dimenò la testa: Quindi l'ispida barbba stropicciando Disse: per Dio, ci maucherebbe questa! Che magnanaccio sordido e nefando Del cielo al regnatore abbia a far testa, Rinfrancescando adesso in fra dei Numi Gli antichi e disusati raneidumi.

Signore, hai gran ragione; ésperto e saggio Nell' arte di regnar vedo che sei, Tu come un animal che canta in maggio, Tratto per la cavezza esser non dei; Il tuo pensier mi piace; autto vantaggio Se niente ponno gli artifici miei Di me disponi; tu vedrai per prova Che il topo ancora all' elefante giova.

Odi, eccelso signor, qual è il consiglio Che m'inspira per te verace zelo. Se tu brami chetare ogni bisbiglio, Ti è duopo adesso abbandonare il cielo: Che stando qua tu corri gran periglio Che delle trame tue scoperto il velo, Al naso degli Dei monti la muffa, E si torni da capo a una baruffa.

Mentre tu starai fuor di questo regno, lo farò che il consesso convocato A monte vada, e mitigar lo sdegno Saprò del Zoppo con Ciprigna irato; O se fallio audramni in ciò il disegno, Che si aduni farò l'alto senato Solo per apparenza, e che decida Sol eiò che brami e al tuo volere arrida-

Venghiame al punto: comoda occasione Per indugiare, è ver, par la venuta Che minaccia di fare in ciel Plutone, E il tuo pregetto egregiamente aiuta; Ma il mio sovrano è alquanto girellone, Di voglia e di pensier spesso si muta, E il trattiene in quell'orrido paese Ora la gotta ed ora il mal francese.

Non potresti inventar che nei volumi Del fato, i quai tu sol leggi a tua voglia, Scritto è che prima che i celesti Numi Giove al consiglio universale aecoglia, Serbando gli antichissimi costumi, Discender deve alla terrestre soglia Per versar largamente i suoi favori D'Etiopia sui neri abitatori?

Quando il diavol furfante ebbe ciò detto, Giove elle entro se stesso non capia, Si risolse, approvando un tal progetto, Ai Numi d'infilzar quella bugia, Quando il possente ha una passione in petto Chi lo consiglia à far ciò che desia, lucofitrar mai non può veruno intoppo, Nè sembra mai ch'egli prometta troppo.

Giove all'adulator disse: mi fido Di te così, che il tuo consiglio io prendo; Ma tu mentr'io degli Etiopi al lido Per ficcarla a costor dal ciel discendo, Opra a vàntaggio mio; che se a me fido Eseguirai quanto vantar t'intendo, Prima di far partenza dal mio ctato Giudicar tu potrai se Giove è grato.

Parte contento Malebolge allora; i i pensieri a capitolo raccoglie Giove, che pensa alla novella aurora Di far parteuza dall'eteree soglie; Ma riflette che un buon consiglio fora Il condur seco la proterva moglie, Perchè ingrossar non possa quel partito Che protegge di Venere il marito.

Ma suona il campanon del gran palazzo, E corre ad invitar tutto il senato, Rivestito il bidel di pavonazzo, Sudato e ansante in questo ed in quel late; Si alza tra il volgo universal schiamazzo; Ogiun brama saper che cosa è stato, È corrono sfiatati a più non posso Gli Dei pirori con in lucco addosso.

Sugli alti seggi del salone aurato Ciascun confusamente posto prende: D'indovinar la causa, onde è chiamato, Tenta ciascun, ma niuno la comprende; Il gran Tonante alfin rimbacuccato Comparisec, ed in fretta al soglio ascende; Ai circostanti Dei silenzio impone, Sputa, e così comincia il suo sermone.

Numi, benchè colui del quale in mano Tutto il sommo poter fu gia rimesso Di ciò ch'ei vuol dispotico e sovrano Render debba ragion solo a se stesso; Pur io che il farmi aver nel deretano Sfuggo, e clemente vo'mostrarmi, adesso Vi ho frettolosamente radunati Perchè d'un grave affar siate informati.

Lo seandalo, il maneggio, la questione Nata nel ciel da che di Lenno il Dio Accusò la consorte, e per l'unione Del gran consiglio un mio decreto uscio, Dall'inferno e dall' mudia regione.\* I messaggi spediti al trono mio Mi hanno ripieno il sen di grave cura, E veggo che la cosa è di premura.

Però pria di venire a una sentenza, Che si potria tra capo e collo dare, Mi sembra che richieda la prudeuza Che si esamini meglio un tale affare; Venir potriasi a qualche differenza Dell'inferno col Dio, col Dio del mare, Che sospettan di frode e d'ingiustizia, E pretendon da noi buona giustizia.

Ad imitare un simile periglio Che potrebbe produr di brutte scene, Dilazionar risolvo il gran consiglio, Chè studiar sul processo ussai convicie: So che qualeuni farà qualche bisbiglio E mi avrà un palmo sotto delle rene; Ma ciò non curo, è il mio voler fissato: Oltre di questo mel comanda il fato.

Lessi nei gran volumi che il viaggio Anticipare io doggio in Etiopia. E dei devoti popoli a vantaggio Pria dell'usato ancor far di me copia. Che devesi sposar vede chi è saggio Del destino al voler la voglia propia: Colà m'invio dimani, e pria ch'io torni Passeran per lo men quindici giorni.

Per dare un segno del mio amor costante, Gui nessun altro affetto o vince o adegua, Alla mia suora, mia consorte e amante, Voglio che in Etiopia ella mi segua; Seco verrà la figlia di Taumante Che i nembi in cielo or tragge ed or dilegua; Tu finche io manco in cielo resterai, E le mie veci, o Bacco, eseguirai.

Procura esaminar se l'alta accusa Abbia o non abbia qualche fondamento, Se qualche mal inteso o ginsta scusa Può Giprigna salvar nel grande evento: Intanto piochè tardi esser conchiusa Potrà questa pendenza, e a farsi vento Stariano i messagger, sian divertiti Con danze e feste e splendidi conviti.

Non si risparmi spesa e la canaglia Tipudi sin ch'io manco in gioco e in festa, Sia per lei sempre stesa la tovaglia, Per essa ancor qualche piazzata appresta, Tienla occupata acciò che non le saglia A caso qualche bruscol per la testa, Ma fa'che il sopravvento non ti pigli, E che non seguan chiacchere e bisbigli.

Quindi lo chiama a parte ed in secreto Gli dice: ciò che Malebolge vuole; In ogni caso d'impedir ti vieto, Venera come mie le sue parole. Licenzia indi il senato: allor chi lieto Ritorna indietro, chi s'arrabbia e duole, Corre la gente, e in ogni canto ingrossa, E fa di Giove ai detti un'aspra glossa.

I nemici di Venere arrabbiati Van dicendo che Giove è un prepotente, Che a forza di rigiri e bei trovati Tenta ridurre il gran consiglio a niente; Altri contro di lui sono adirati Per l'elezion del suo luogo-tenente, Come i frati bestemmiano di cuore Se il più asin di lor fatto è priore.

Come fară tal peso a sostenere Questo minchion, dicean, che sempre è cotto? Porteră seco il fiasco ed il bicchiere Per bere il vin del quale è tanto ghiotto, Quando terrà il senato l'ore intere Tartaglieră senza spiccicar motto! Quando inalza a tal segno uno scapato, Giove conoscer fa ch' egli è impazzato.

Ma più di tutti un diavol per capello
Ava Giunon poiche la nuova intese
Che dovea col marito al di novello
Degli adusti Etiopi ire al paese.
Irida chiama, e dice: a quel corbello
Avvisa che vennto mi è il m....
E che non posso al mattutino raggio
Espormi in questo grado ad un tal viaggio.

Vola l'umida Diva, ed al Tonante Facca della consorte l'ambasciata, Quand'ei nel suo voler sempre costante Dette alla messaggera una guardata, Che dai capelli fino all'ime pante Le fece far la pelle accapponata: Poi disse; ebben, se vuol restar rimagna, Ma non creda di mettermi in castagna.

Resti, ma dentro a una prigione oscura, Poichè un segno d'affetto non gradisce; lo la pace nel ciel voglio sicura, Ella sola la turba e l'abborrisce. Iride trema tutta di paura, E a Giove di risponder non ardisce: Parte confusa, e quindi a Giuno avante Beplica le parole del Tonante.

Bestemmiando la testa ella si gratta, Che sì amara partenza il cuor le liede, Ma che tempo non è di far la matta, Che il resistere è van, troppo si avvede; Piange e dice: che val ch' io più combatta Con Ciprigna che tanto mi antecede? Ah! 'I'ra istessa che nel cuor mi regno, Fia novello trionfo a quell' indegna!

Dunque ogni volta io sarò vinta e dato Non mi surà d'opprimer la nemica? Contro di me il consorte dichiarato Sempre proteggerà quell' impudica? Ah seguasi un consiglio disperato, Tutto, tutto si tenti, e non si dica Più di me che agli oltraggi usa e negletta Inabil mi son resa a una vendetta.

Armisi il cielo a nuova guerra, e tratto Siazi rimedio alle sventure estreme Sia l'ingiasto regnante: perda affatto Il soglio, poiché tanto male il preme... Forse anch' io cadrò secol... ad ogni patto Contenta son, purché si cada insieme; Quindi ad Iri si volse, ira spirante, E disse; Ate si renda alle mie piante.

Era questa una vecchia dispettosa Almen quanto la serva del Batacchi, Che vestia da bigotta scrupolosa, E portava le scarpe senza tacchi; Le calze eran di lana si pelosa Che due pelli parevano di orsacchi, E per domar la tentazione e il vizio Sulla carne teneva aspro cilizio. Di pelle una larghissima cintura Ferrea fibbia stringea sopra del fianco Donde una chiave, e più d'una figura Religiosa pendea dal lato manco; Era il vestito di stamina scura, E le copriva il seno un fisciù bianco Di grossa tela e molto inamidato, Che del mento al confine era appuntato.

Una cuffia da notte in capo avea Legata da una grossa cordellina, Che fin sotto le orecchie le scendea; Stringeva in man nodosa disciplina, Color di piombo il magro si vedea Grinzuto volto, spesso a testa china Gia horbottando, al sen serrati i palnit, Giaculstorie, fervorini e salmi.

Fanciulla si dicea perchè marito
In gioventude non avea trovato,
Sebben da più cozzoni il suo partito
Fatto avesse proporre in ogni lato;
Ben se ne morse per la rabbia il dito,
E bestemmiando ognora il proprio stato,
Quando all' opra d' amor non fu più buona
Allor si messe a far la bacchettona.

Ma conservato avea col pizzicore Dell' età giovinil i'odio, il dispetto Di quante volte un dispregiato amore Le avea ripieno di vergogna il petto; Quando a ciù ripensava ardeva in cuore Di orrenda rabbia, e su qualunque oggetto L'occhio volgea si di pietà digiuno, Che parea che volesse scannar uno.

Di tai parole ordiva il suo sermone, Sì astutamente il volto componea, Che recitar pareva un' orazione Allor quando uno scandalo metteu; Si dolcemente della dissensione L'amaro fiel la bocca sua spargea, Che delle liti e dei contrasti suoi Ognun la colpa attribuiva altrui.

Quando Giunon la vide, a lei rivolta, Salve, le disse, o madre veneranda, A te fra mille sne disgrazie avvolta La reina del ciel, si raccomanda, Benignamente le mie preci ascolta, Favorisci la mia giusta dimanda, Rendi a questo mio sen calma e riposó, Salvami dal furor d' un empio sposo.

Il solo nome di regina e moglie A me, pur figlia di Saturno, resta: Chi più mi stima nell' eteree soglie Se Giove il primo l' onor mio calpesta? Ei di Ciprigna le impudice voglie Approvando, d' Astrea la mano arresta, E sni propri diritti infranti invano Piange e chiede vendetta il mio Vulcano.

Ah! finche ingiusto a mio riguardo solo Fu il barbaro consorte, entro me stessa Divorar seppi il mio tormento e il duolo Che mi teneano amaramente oppressa: Ma il nuovo fallo suo di tutto il polo E la gloria e l'onor tanto interessa, Che la vergogna di si rei costumi Va tutta a ricader sopra dei Numi.

Se avviliti saremo a questo segno, Vantar potremo ed are e sacerdoti? Potran dei Numi paventar lo sdegno O venerarli i popoli devoti? Chi troverem che di sua fede in pegno Pure vittime ci offra, incensi e voti, Se dell'Olimpo il nobile reame Si fa di meretrici un nido infame? Con Giove io partiro: ben sai che cede Ragione in faccia all'empia prepotenza; Ma grand'opra e importante alla tua fede Partendo affido ed alla tua prudenza: Al saggi detti tuoi ciascuno crede, Ed alla tua virtude ha riverenza: Da te dunque Giunone e il cielo aspetta Del vilipeso onor giusta vendetta.

Quando ritornerem, Giove difenda Le ragioni del mio tradito figlio, E condanni Ciprigna a giusta ammenda Dei santi Numi il general consiglio, O da quel trono giustamente scenda, Da cui virtude e unore ebbero esiglio. Ove con esso assidesi impunito Il vizio, di regal manto vestito.

Perciò di un santo zelo inliamma i cuori Dei Numi tu, che tanto lor sei grata, Risveglia nei celesti abitatori Quella virtù che langue addormentata; Opponga Giove indarno i suoi furori, E del trisulco stral la destra armata: L'onor si salvi; frangasi il pesante Ingiustissimo giogo del Touaute.

Disse, e la vecchia sciolse mugolando Un flebile sospiro dal polmone; Le mau congiunse come l' uom fa quando Bisogno ha di strizzar qualche limone, E nell'empio suo cuor già gavazzando Che di liti vedea pronta occasione, Del cielo sopra il prossimo scompiglio Mentito pianti of e cader dal ciglio.

Accrebbe quindi contro Citerea Novelle accuse, e con maligni accenti Mille volte la fe' sembrar più rea, Destando di Giunon l'ire e i lamenti; Poscia nell'odio conferniò la Dea Contro il Rettor delle divine genti, Che dentro il sen nutria già troppo grave, E ogni bruscol sembrar fece una trave.

Promise alfine entro il divin soggiorno Contro Giove destar si forte piato, Che di Vulcano a vendicar lo secrno Fora malgrado sno presto obbligato; O che s' el persistesse al suo ritorno Nell'antica ingiustizia, sollevato Il ciel tosto gli avria con aspra guerra E dei 'Numi i' impero e della terra.

Calmasi alquanto a tal parlar Ginnone, E la vecchia cacciando il capo in seno In fra i denti borbotta un' orazione Fingendo il cuor di santi affetti pieno; E parte. Al Dio della mormorazione Un fogiio intiero da ogni parte pieno In cni se stessa e il figlio raccomanda La reina del ciel scrive e gliel manda.

Quindi a giacer va sulle molli piume, per dispetto andar non volle a cena, Non dorne già, versa dagli occhi un fiume Di pianto, e tutta notte si dimena. In oriente alfine il rosco lume Sparse l' aurora, e più barbara pena Il cuore assalse dell' afflitta Dea, Che il tempo di partir vicin vedea.

Già dei Numi il rettore era abbigliato con un abito nuovo di scarlatto, Così prodigamente gallonato Che ognun ne rimaneva stupefatto; Aveva un perruccone incipriato Ma senza coda e all' olaudese fatto, Cravatta nera al collo e gran stivali, Ed in mano un fruston da vetturali.

E poscia che fu stato alla seggetta Dai snoi più favoriti circondato, Poco più, poco meu circa a un' oretta, Bevve tre tazze di buon cioccolato, Volle poscia fumare una pipetta, E alla porta dai Numi accompagnato Montò sul cocchio, e per le vie del pulo All' aquile discior fe' tosto il volo.

Giunone ascolta appena il gran rumore Giunone sotto ai suoi balcon faceau le ruote, Gelar si sente, e un orrido pallore Improvviso le sal sopra le gote; Ma barbaro si avanza il gran motore Nelle sue stanze, e la gran frusta scuote, In antorevol tuon dicendo: andiamo, Chè per la strada notticar non bramo.

Celò Giuno nel cuor gli sdegni ardenti,
Ma lo mando pian piano a quel paese,
Ed attaccando al fazzoletto i denti
Tanto ne lacerò quanto ne prese:
Brontolò poscia in male intesi accenti
Quando sul carro del consorte ascese,
Stando con quel piacer di Giove allato,
Con cui sta in mezzo ai birri un uon legato.

Di Giove alla sinistra era la Dea, E da lui rivolgea torbidi gli occhi, E tanto intirizzita ella sedea Che parea sulle punte degli stocchi: La figlia di Taumante si tenea Giove a seder sopra dei suoi ginocchi, E le dava ogni po' senza dir motto Nelle solide mele un pizzicotto.

Siccome in casa quando il gatto manca, O colto al laccio o per amor languente, Soglion prendersi i topi scala franca, Senza temerne il fero artiglio e il dente; Ovver se lascia l'autorevol panca Il pedante, il romor lungi si sente Dei ragazzi; così, poiche non resta Giove in ciel, fan gli Dei tempone e festa-

Senza ritegno ognun fa ciò che vuole, Niun stima Baceo vice-Giove un corno, Ed ei più cotto di quel che non suole Feste prepara nel divin soggiorno; Maliziosi raggiri e pazze fole D' Averno i messagger spargono intorno; Ate la plebe degli Dei solleva, E fa' che in seno il suo velen riceva.

La Dea di Cipro placida e sicura Il suo tenor di vita unqua non varia; Giunon che le mettea qualehe paura Lunge è dal cielo e più non la contraria; E sia pur giorno chiarro o notte oscura Di star le piace con la pancia all' aria; Ma pensa allin che meglio è che si accosti Ai mortali che i membri hanno più tosti.

Le torna in mente che promesso avea, bagl' imbarazzi suoi nel ciel disciolta, il suo Bogi fedel che l' attendea Tornare a consolare un' altra volta; bal ciel si parte, e mentre discendea Flebili grida da lontano ascolta, Poi vede accolto un branco di persone Che ad un morto cantava il lazzerone.

Un gelido timor le assale il cuore Mentre la velocissima discende E coperta le guance di pallore Della turba affollata il cerchio fende, E mira... ah! chi narrar l'aspro dolore Puote che muta e immobile la rende? Chi dir sua pena angosciosa e amara Allor che morto vide il Bogi in bara?

Giacea gonfiato come un otro, e tutte
Avea le vaste membra contrafatte;
Atro color rendea deformi e brutte
Le guance imputridite e quasi sfatte;
Non piange no, che le pupille assicutte
La piena del dolor che la combatte
An piena del dolor che la combatte
Segno del maggior duol che il sen martora.

Ab, perchè mai non è di vista priva Per non mirar ciò che l'ancide e strazial Gli occhi rimira ove quand' ei l'apriva Brillava il riso con si dolce grazia, Vede la bocca allor fetente e schiva, Pria così bella e di baciar non sazia, Pender le braccia verso del terreno Che tante volte l'avean stretta al seno.

Vede il robusto e muscoloso petto Che sue candide mamme allor premea Che tutta in preda all' amoroso affetto Sopra di se l'amante sostenca; Languido mira il padre del delitto, Che fra le coscia e il corpo si giacea, E penderne negletti cionfoloni Della di li bi ravura i testimoni.

Come d'aride stipe in sull'ardente Braee talora un grosso fascio accolto Prova l'azion del fuoco, e lentamente Scoppietta in globi d'atro fumo uvvolto, E se lieve aura spira, di repente Ecco che dalle fiamme è tutto involto; Così tal vista di Ciprigna in petto Cangia il dolore in ira ed in dispetto.

Lacera allor le belle gote e il crine, Ripetendo del Bogi il nome amato, E qual si scioglie sulle balze alpine La neve di scilocco al caldo fiato, Scende dagli occhi il pianto, e grida alfine: Chi ti ha ridotto in si misero stato, Dolce mio amore, mia delizia e cūra? Ohibò! tu puzzi, e metti altrui paura.

Ma mentre ella invisibile ai mortali Comineiava a spiegar l' egra passione, Un Villan dei più duri e dozzinali, Che di becchin faceva la funzione, Giunge; sopra le spalle madornali E la vanga portando e lo zappone, Lasciu la prima, ed il secondo prende, E il duro dorso alla gran madre fende.

Vedendo allor che rendere alla terra Voleasi il corpo dell'amante fido, Non resiste Ciprigna al duol che serra In seno, e il manifesta con un grido: Giusto non è dicea, che faccia guerra Putredine a quel corpo, che abbian nido l vermi nel più forte degli amanti, Nè che Mortè un simil trionfo vauti,

Dice: ed ecco il legnome della bara Ch' era di secco pioppo si discioglie, E si cangia in un fusto, dove a gara Di qua di là spuntano rami e foglie; Larga pioggia dal ciel cade, e prepara Di Ciprigna all' amante nuove spoglie, Che a poco a poco meno largo e lungo Fatto, sul pioppo cangiasi in un fungo.

Fragilo ha il gambo, e larga la cappella Pallida tutta e in mezzo alquanto nera, Breve ha la vita, e nato allor che abbella L'aurora il ciel, muor la seconda sera: In mille figli poi si rinnovella Che più bruna del padre hanno la cera, Ma spandono di odor grato diletto; E dai villan d'Alfea pioppino è detto.

A miracol si grande i circostanti Conobber l'opra d'un possente Nume, E per un sacro orror tutti tremanti L'adoraron secondo il lor costume... Ma d'olio saciutta ho la lucerna, e avanti Andar non posso che si spegne il lume; Se a chiederne alla moglie un poco io casco, Temo sentir che sia finito il fissco.

FINE DEL VOLUME TERZO.

## INDICE

| Canto | 1.   | La | Re | te d | li Y | ulc | and | ٠. | pag.     | 5   |
|-------|------|----|----|------|------|-----|-----|----|----------|-----|
|       | . н. | _  |    |      |      |     |     |    | p        | 27  |
| >     | III. |    |    |      |      |     |     |    | D        | 53  |
|       | IV.  |    |    |      |      |     |     |    | n        | 73  |
|       | V.   |    |    |      |      |     |     |    | n        | 95  |
|       |      |    |    |      |      |     |     |    | D        |     |
|       | VII. | ٠. |    |      |      |     |     |    |          | 141 |
|       |      |    |    |      |      |     |     |    | »        |     |
|       |      |    |    |      |      |     |     |    | D        |     |
|       | X.   | ٠. |    |      |      |     |     |    | <b>»</b> | 203 |
|       |      |    |    |      |      |     |     |    | •        | 229 |
|       |      |    |    |      |      |     |     |    | р        |     |

FINE DELL'INDICE DEL VOLUME TERZO.

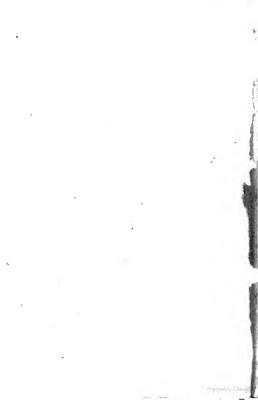

## CIAR PATO A PARENTE OF Plana Mentana H. 4 - FIRENTE

